# Strano scoppio del parabrezza

Il signor Elio Sartori di Ferrara stava dirigendosi con la sua macchina a Cervia, quando ad un tratto gli é scoppiato, forse per il caldo, il parabrezza che è andato in mille pezzi. Spaventato il Sartori ha frenato bruscamente, ma è stato investito di coda da un furgoncino il cui guidatore nell'urto è rimasto gravemente ferito.



## T Saucers? Maybe a Highty Russian Throwing a Discus, Gromyko Hints

Or Else, the Soviet Chief Observes, British Are Exporting Too Much Whisky to the U.S. -'War Propaganda,' Says Orville Wright

in an astronomical area fordered by the upper reaches of the heavens and absurdity, these were some of the places heard from:
United Nations at Lake Success, a town called Zabool in Iran and another called Shosef, Dayton, Ohio, Boise, Idaho, Amsterdam, N. Y., and, though a little shamefacedly, New Mexico again.

Disks became truly international at Lake Success. Soviet Deputy Foreign Minister Andrei A. Gromyko said he had not had the opportunity to see a flying saucer but added that he was not against the notion if he could "see one in technicolor."

"Or Too Much Scotch Livers" in such matters as personalistic dimensions, ego-involvement and notive timensions, ego-involvement and involvational causes.

Said Professor Crespi: "The real functional causes.

Said Professor Crespi: "T

the notion if he could "see one in technicolor."

"Or Too Much Scotch Liquor"
Mr. Gromyko didn't drop the airborne platters there, however, and added: "Some, attribute it to the British for exporting too much of their Scotch whisky into the United States. Some say it is a Russian discus thrower training for the Olympic Games who does not realize his own strength." Of these selections from the fanciful explanations put forward on the "phenomenon." Mr. Gromyko said no, he did not believe they were correct.

On the theory that

He declared:

"It is more propaganda for war
to stir up the people and excite
them to believe a foreign power
has designs on this nation." Scientific basis for the various-sized
and variegated hued fast-traveling
objects, Mr. Wright decided, was

The "Dither of the Disks" yesterday was spinning erratically examining the panic that followed
somewhere between Mars and what
a learned social psychologist
termed "the projection of e delusion."
In an astronomical area fordered by the upper reaches of the

"phenomenon," Mr. Gromyko said no, he did not believe they were correct.

On the theory that aeronautical wisdom should be tapped in the ethereal crisis, The United Press asked Orwille Wright of the famed Wright brothers for his opinion. He declared:

"It is more propaganda for war to stir up the people and excite them to believe a foreign power has designs on this nation." Scientific basis for the various-sized and variegated hued fast-traveling objects, Mr. Wright decided, was naught.

"It is more propaganda for war to stir up the people and excite them to believe a foreign power has designs on this nation." Scientific basis for the various-sized and variegated hued fast-traveling objects, Mr. Wright decided, was naught.

"It is more propaganda for war to stir up the people and excite them to believe a foreign power has designs on this nation." Scientific basis for the various-sized and variegated hued fast-traveling objects, Mr. Wright decided, was naught.

The same wire agency reported.

objects. Mr. Wright decided, was naught.

Iran yesterday joined the saucer league, The Associated Press reported. Residents in Zabool, Shosef and Sarbisheh near the Afghan frontier have been observing "starlike bodies." The Iranian versions explode, leaving a cloud of smoke colly dubbed "V-20."

A 'telephone call to Princeton, N. J., elicited some thoughts from Prof. Leo Crespi, a social psychologist at the university and a member of the Office of Public Press, and had a tendency to Opinion Research. The office in "disjovered" a disk. The same wire agency reported that Dave Johnson, aviation editor of The Idaho Statesman, had taken object that he hopes was a disk. But the East stayed in the flying disk act. At Amsterdam, N. Y., click to the General Electric Laboratory at Schenectady the valched fall in a field after leaving disk act. At Amsterdam, N. Y., click to the General Electric Laboratory at Schenectady the valched fall in a field after leaving the properties of the Johnson, aviation editor of The Idaho Statesman, had taken object that he hopes was a disk. But the East stayed in the flying disk act. At Amsterdam, N. Y., click to the General Electric Laboratory at Schenectady the total properties of the Johnson, aviation editor of The Idaho Statesman, had taken object that Dave Johnson, aviation editor of The Idaho Statesman, had taken object that Dave Johnson, aviation editor of The Idaho Statesman, had taken object that he hopes was a disk. But the East stayed in the flying disk act. At Amsterdam, N. Y., click before the properties of the Johnson, aviation editor of The Idaho Statesman, had taken object that Dave Johnson, aviation editor of The Idaho Statesman, had taken object that Dave Johnson, aviation editor of The Idaho Statesman, had taken object that Dave Johnson, aviation editor of The Idaho Statesman, had taken object that Dave Johnson, aviation editor of The Idaho Statesman, had taken object that Dave Johnson, aviation editor of The Idaho Statesman, had taken object that Dave Johnson, aviation

26

L+

## 2 SAUCER PLANES ARE FOUND IN BARN

Air Force Declares Old Craft in Maryland May Be Flying Disk 'Prototypes'

WASHINGTON, Aug. 19 (A) The Air Force said tonight that "there is a good chance" that the wreckage of two battered aircraft found in a Maryland barn "are prototypes" of the flying saucers.

Maryland State Police located the two old machines in a barn near Glen Burnie about eleven miles south of Baltimore. Jonathan E. Caldwell, inventor

of the craft, disappeared about

The Air Force said Bolling Field here was advised that "some fly-ing disks had been located in Maryland," and that Army special

agents made an investigation.

The first plane, the Air Force said, looked like a helicopter and had a device on top which resembled two saucers, sixteen feet in diameter, covered with airplane cloth.

The fuselage, less than sixteen feet in length, had no wings and was powered by a nine-cylinder radial engine.

#### Second Like Wooden Tub

The other craft, the Air Force said, resembled a large wooden tub fourteen feet in diameter, made of plywood, and had an engine and cockpit inside.

It had four blades extending around the top and also four blades around the bottom, with the blades rotating in opposite directions.

The Baltimore Sun meanwhile quoted an unidentified Air Force officer as expressing belief that greatly improved models of the two planes were flying now and were the source of the flying sau-

The officer explained that the Air Force used the term "proto-type" to depote the first model from which an airplane develops. The Sun then went on to quote him as saying:

"I, personally, think the inventor went to some other part of the country and that he—or someone else—developed new planes along these lines and is sending them un" up." An

An aircraft mechanic who worked with Mr., Caldwell on the strange craft in 1936 and 1937 declared Mr. Caldwell was ten years ahead of his time in developing the planes.

#### Disc Craft Demonstrated

Mr. Caldwell caused comment with them back in 1939 and 1940. The one with the disk made a demonstration flight in Washington, but crash-landed.

Mr. Caldwell got into legal difficulties in Maryland, New Jersey and New York about the same time for selling stock in two corpora-

wreckage of two battered aircraft found in a Maryland barn "are prototypes of the flying saucers.

Maryland State Police located
the two old machines in a barn
near Gien Burnie about eleven

miles south of Baltimore.

Jonathan E. Caldwell, inventor of the craft, disappeared about 1941.

The Air Force said Bolling Field here was advised that "some flying disks had been located in Maryland," and that Army special

agents made an investigation.

The first plane, the Air Force said, looked like a helicopter and had a device on top which resembled two saucers, sixteen feet in diameter, covered with airplane cloth. cloth.

The fuselage, less than sixteen feet in length, had no wings and was powered by a nine-cylinder radial engine.

### Second Like Wooden Tub

The other craft, the Air Force said, resembled a large wooden tub fourteen feet in diameter, made of plywood, and had an engine and cockpit inside.

cockpit inside.

It had four blades extending around the top and also four blades around the bottom, with the blades rotating in opposite direc-

The Baltimore Sun meanwhile quoted an unidentified Air Force officer as expressing belief that greatly improved models of the two planes were flying now and were the source of the flying sau-

cer reports.

The officer explained that the Air Force used the term "prototype" to denote the first model from which an airplane develops.

The Sun then went on to quote him The Sun then went on to quote hi as saying:

"I, personally, think the inventor went to some other part of the country and that he—or someone else—developed new planes along these lines and is sending them

An aircraft mechanic who worked with Mr. Caldwell on the strange craft in 1936 and 1937 declared Mr. Caldwell was ten years ahead of his time in developing the planes.

#### Disc Craft Demonstrated

Disc Craft Demonstrated
Mr. Caldwell caused comment
with them back in 1939 and 1940.
The one with the disk made a demonstration flight in Washington,
but crash-landed.
Mr. Caldwell got into legal difficulties in Maryland, New Jersey
and New York about the same time
for selling stock in two corporations he set up to develop his inventions. ventions.

ventions.

Two officers from the Air Force Inspector General's special investigating staff brought about discovery of the old planes, now falling apart. They had a tip that Mr. Caldwell had worked on the machines in the Glen Burnie area. State police could not find Mr. Caldwell. They had a rough description of the farm and by process of elimination finally located the abandoned tobacco barn.

## 'Saucer Man' Doubts Disks Exist; Says Air Force Finds No Basis

WASHINGTON, Aug. 3 (P)—stances of unexplained contrails that we carry as unexplained, possibly caused by a reconnaissance plane, or at least by an unidentified craft."

He did not say whether he was vinced him that there was no such thing.

But he edged cautiously around a suggestion that something more orthodox crossed the nation's Alaskan borders, the nearest Russia, last April.

General Ramey, director of United States Air Force Operations, is handling the investigation into the current reports on unexplained objects in the sky. He said the Air Force had kept track of such reports from the first one in 1947. General Ramey was interviewed on the CBS-TV program "Man of the Week."

Not one of some 1,500 saucer reports since 1947, General Ramey and leaving the value of that anything material was involved. And all the reports to that any pattern that could be construed as menacing.

An interviewer said there was a report that on last April 17 contrails—feathery, vapor trails left by high-flying aircraft—appeared over Alaska and "caused quite an alert."

General Ramey shied from any direct answer, even when the statement was repeated that ship of the development of the develo



THE NEW YORK TIMES, SATURDAY, JULY 3, 1954.



UPSTATE AIR DISASTER: Remains of rocket-carrying Air Force F-94C Starfire jet that crashed yesterday on the outskirts of Walcavi southwest of Utica. Four persons were killed and two houses and a car destroyed. One house still burns as police guard wreck for official investigators.

TAKE BULL DESIGNATION OF THE PROPERTY AND THE PARTY OF TH

NEDD KOVA VOTEDO Tax Riam

# ABANDONED PLANE KILLS 4 ON GROUND

Continued From Page 1

on, 26, of Perryville, Md, radar

Those killed were Stanley Philips, 38, his wife, Florence, 32, and then son, Gary, 11, all of leighboring. Hecla, and Mrs. Joris Monroe, 28, occupant of one of the houses. The Philips family was in the automobile. Mrs. Monroe was in her home preparational lunch for her four children when the plane crushed.

awo deta Ordered Up he plane was attached to the inty-seventh Fighter Inte

wo planes ordered up on a practice scramble that turned into an etual mission. The public information officer, Maj Evelyn Watten, explained that the two lang were barely airborne on the training mission when they evelved radioed orders to check of an unidentified plane in the rea

tajor Watking said no infortion was available on the untified plane or where it was ated by the jets

pokernan and the place was pokernan and the place was bout seventy-five miles northast of Rome on the edge of the macrovered by Griffian when it as detected

apply to emergency flights.
A Griffins appleamant and the pitota had been situated that the plane had been "friendly" and were beauted back to the base



# ER: Remains of rocket-carry) persons were killed and two g Air Force F-94C Starfire jet that crashed

WASHINGTON, July 2 (UP)

# Tax Blow Aimed at whits That Intervene in Politics GLOSES HEARINGS ONGRANTS

Democrat of Onio, for the situa-Representative Wayne L. Hays, Continued From Page 1

# Dismissed for Profanity, Woman Is Compensated ACCORD REACHED

awarded compensation today to a cleaning woman who was dis-Special to The New York Times.

HARTFORD, July 2—Harold Strauch, Unemployment
Compensation Commissioner,

Striking telephone equipm

Continued From Page 1

n, 26, of Perryville, Md., rada

ant of or

Air Force F-94C Starfire jet that crashed yesterday on the outskirts of Walesville, eleven miles spliots had been satisfied that the outset and a car destroyed. One house still burns as police guard wreck for official investigators. Splane had been "friendly" and the outset and a car destroyed. One house still burns as police guard wreck for official investigators. Scramble" is the term pilots

IN PHONE STRIKE A spokesman que

Installers Expected to Sign from about 7,000 feet.

Pact at Noon—Nation-Wide in the burning plane apparently Walkout Began Thursday

# The Proceedings in Washington

(July 2, 1954) YESTERDAY

Met with members of his THE PRESIDENT

7.

ssed further question of Nations seat for Red

sed at 5:15 P. M. until

E. C. contract

Foreign Relations subcom-ittee heard Secretary of State

Passed and sent to Senate impromise flexible farm price

Adjourned at 4:37 P. M. until ceived resolution to pave for vote on increase in

Special committee called off further hearings on tax exempt

DEPARTMENTS & AGENCIES Justice Department accused United Fruit Company of monopolizing banana trade.

inquiry had begun an investiga-

One Rocket Missing

# SKY DISCS HUNTED BY COAST PLANES

## Continued From Page 1

He described it as circular, with a ribbed framework and silver gray in color. He said it appeared to have a motor with a propeller attached in the center and it kept turning like an airplane doing a slow roll.

First reports of the phenomena were published on June 25. Kenneth Arnold, a business man pilot of Boise, Idaho, told of seeing nine of the discs flying in formation at 1,200 miles an hour over the Cascade Mountains in Washington. ington.

## "Washtubs" Fall and Vanish

n-at

Eight flying saucers, described as "more like washtubs" and each "about the size of a five-room house," were reported today by Mrs. Walter Johnson of suburban Dishman as having fallen in view of ten persons Thursday evening near St. Maries, Idaho. They flut-

tered down into the timber," she said, and vanished.

### Two Visitations in Jersey

New Jersey had its first reports of sky discs yesterday, according to The Associated Press. Patrol-man Frederick Schlauch of the but Capt. Tom Brown of the Air Elizabeth police told of seeing two Forces Public Relations staff in shiny objects flying, northeast latt

but Capt. Tom Brown of the Air Forces Public Relations staff in Washingtor acknowledged that the Air Forces had decided "there's something to this" and had been checking up on it for ten days.

Missile Theory Discounted

"We still haven't the slightest idea what they (the discs) could be," he added. "But we don't believe anyone in this country, or outside this country, has developed a guided missile that will go 1,200 miles an hour as some reports have indicated."

David Lilienthal, chairman of the Atomic Energy Commission, said that the discs had nothing to do with atomic experiments, and Army and Navy officials also entered positive disclaimers.

Commenting on a report linking the phenomena with "transmutation of atomic energy," Dr. Harold Urey, atom scientist at the University of Chicago, called it "gibberish." He said that elements to the flying objects were round or energy.

Details of the Descriptions

Reports generally agreed that the flying objects were round or oval. Estimates of their speed is ranged from about 300 miles to on the flying objects were round or oval. Estimates of their speed is ranged from about 300 miles to on the flying objects were round or incertain the flying objects were round or incertain the flying objects were round or oval. Estimates of their speed is ranged from about 300 miles to on the flying objects were round or incertain the flying objects were round or oval. Estimates of their speed is ranged from about 300 miles to one there are described as flying with an undulating motion at heights of 10,000 feet and less. Some described them as glowing, or luminous.

Nova Hart, as Luous mechanic who was trained during service in the was trained during service in the was a flying saucer "with the sign bear the processing that the described it as circular, with a ribbed framework and silver gray in color. He said it appeared to have a motor with a propeller attached in the center and it kept.

## Military Planes Hunt Sky Discs With Cameras in Vain on Coast

SAN FRANCISCO, July 6—Milof the Army air Follow, was interest itary aircraft hunted the skies over
Pacific Northwest. He denied
knowing anything about the flying
sight of the mysterious "flying
saucers" that for twelve days have
saucers" that for twelve days have puzzled the entire country. Early

cade Mountains of Washington—
the area where the strange objects
first were reported sighted. A
sixth circled over Portland, in constant radio contact with the other
five. All carried photographic
equipment.

Col. G. R. Dodson, commanding,

Col. G. R. Dodson, commanding, described their flight as a "routine patrol," but said they had been instructed to watch for the flying laughs, the objects have been related to the flying laughs, the objects have been related to the flying laughs.

"I didn't see a thing," he said when he landed.

SAN FRANCISCO, July 6-Mil- of the Army Air Forces, was in the

"I've been out of touch with reports of results were negative.

Five P-51's of the Oregon National Guar' cruised over the Castonal Guarden Guarden

discs.

At Manhattan Beach, Calif.,

A. W. McKelvey took a Mustang fighter plane up above Van Nuys.

For two hours he cruised at 35,000 reet.

"I didn't see a thing," he said when he landed.

Gen. Carl Spaats, commandant Continued on Page 5. Column 2

# Atene non minaccia 🖁 la pace nei Balca

di Dopo ben dodici sedute dula rate le quali la discussione ha rate le quali la discussione ha rate le quali la discussione ha rasunto talvolta inconsucta ville vocti polemica, il Consiglio di Sicurezza ha assolto la Geecici adall'accusa mossule daila delegazione ucraina di minacciare la pace delle regioni balle caniche con l'appoggio delle discureza la pace delle regioni balle dellegazione ucraina di minacciare la pace delle regioni balle delegazione ucraina di minacciare la pace delle regioni balle delegazione ucraina di minacciare la pace delle regioni balle dellegazione ucraina di minacciare la pace delle regioni balle dellegazione ucraina di minacciare la pace delle regioni balle dellegazione ucraina di minacciare la pace delle regioni balle dellegazione di discurezza di morale della mozione in cui era stata di la mozione di Grompico, che aveva fatto propria l'accusa, hanno dato invariabili mente il risultato di 9 voti con. trari e due favorevoli avendo la richiesta.

L'accidina di discussione ha troccidentali dell'Africa settem-zi zi metcore sono state segnalate al no cidentali dell'Africa settem-zi zi metcore sono state segnalate al no cidentali dell'Africa settem-zi zi discurezza ha assolto la Geecone gliagnatione un propoggia delle della mozione in cui era stata di la mozione di Grompico, che aveva fatto propria l'accidina la mozione di Grompico delle regioni delle regione delle regioni delle regione delle regioni delle regioni delle regione delle regioni delle regione delle regioni delle regione delle regioni delle regioni delle con giunto l'arce della mozione in cui era stata di lumo la l'accidina la mozione delle regioni delle regioni delle regione delle regioni delle regione delle regioni delle regioni delle regione delle r Ca-

divian la nozione di Gromyko, di vian la la nozione di Gromyko, che aveva fatto propria l'accusa, hanno dato invariabil. Di mente il risultato di 9 voti con. La rice due favorevoli, avendo la la soltanto l'Unione Sovietica e di la Polonia appoggiato l'accoglimento della richiesta.

Nella riunione precedente il delegato americano aveva pro nosto l'istituzione di una commissione di tre membri per condurre un'inchiesta non sulla frontiera greco-albanese, ma anche in merito agli incidenti di frontiera greco-albanese, ma anche in merito agli incidenti che interessano la Bulgaria e di Jugoslavia. A tale proposta si era opposto il delegato solici che il Consiglio non ha il discritto di interferire in affari che interessano la Bulgaria e del la Jugoslavia poiche la procati città di interferire in affari che interessano la Bulgaria e la Jugoslavia poiche la procati città di interferire in affari che interessano la Bulgaria e la Jugoslavia poiche la procati cetta ucraina non si riferisce la Jugoslavia poiche la procati cetta ucraina non si riferisce la Jugoslavia poiche la procati cata ucraina non si riferisce la Jugoslavia poiche la procati alcun modo a queste Natalia. 'a. zioni.

in alcun modo a queste Nada dioni.

La proposta americana ha fel avuta 8 voti favorevoli e 2 o-contrari, fra cui quello della ce. Russia che ha posto il suo abbattuti sull'Inghilterra, pro. Contrari, contra

# Trovati i cadaveri di due extraterrestri ), hanno la pelle argentata

A Phoenix, nell'Arizona - Lo rivela un'organizzazione americana

ri di extra-terrestri dalla pelle argen-tata, che misurano circa un metro e venti, con tute metalliche che sembramosi «uto». no saldate dal calore ai loro corpi, sarebbero stati recuperati dalle autooggetti volanti non identificati, i farità americane dopo la caduta di due

citando dichiarazioni di due ufficiali in pensione dell'aviazione americana. Riuscita a infrangere i segreti dei «Ground Saucer Watch» (osservazione a terra dei dischi volanti) che ha sede appunto a Phoenix nell'Arizona, Lo afferma l'organizzazione

> zione afferma innanzi ai tribunali di essere in possesso di mille pagine di documenti della CIA dalle quali appa sorvegliare sin dal 1949 le manifestazioni degli «uto». re che quest'ultima aveva l'incarico di servizi di informazione americani e in base a una legge americana sulla libertà dell'informazione, l'organizza-

numerose descrizioni particolareggia-te di incontri tra l'aviazione america-na e dischi volanti. In particolare vi sarebbero le indicazioni dell'insegui-Spaulding, i documenti contengono Ground Saucer Watch», William Secondo il responsabile della

bombardieri americani «Phantom-

stenza di questi oggetti per cercare poi di sapere chi li piloti», ha dichiara-to Spaulding, il quale è persuaso che gli «ufo» sono in continua missione di sorveglianza sulla Terra. "Dobbiamo dimostrare a tutti l'esidimostrerebbero l'esistenza dei dischi «Il periodo delle frottole è finito».

mento avvenuto nell'Iran nel 1976 di due «ufo», da parte di due caccia-

L'azione giudiziaria della "Ground Saucer Watch" non è terminata. Spaulding vuole ottenere 57 oggetti, secondo lui in possesso della CIA, che

15-1-79

the phenomena, according to the panel's report, were not "beyond the domain of present knowledge of physical sciences." Neither did the panel-sists find U.F.O. 's to be a direct threat to. national security, though they believed that the volume of U.F.O. reports could clog military intelligence channels, precipitate panic, and lead defense personnel to ignore real indications of hostile action. The panel worried about Soviet manipulation of the phenomenor, that the reports could make the public vulnerable to "possible enemy psychological warfare." The real danger, they concluded, was the reports themselves.

Fearing that the myth of U.F.O.'s might lead to inappropriate actions by the American public, the panelists decided that a "broad educational program integrating efforts of all concerned agencies" must be undertaken. They sought to strip U.F.O.'s of their "aura of mystery" through this program of "training and 'debunking." The program would result in the "proper recognition of unusually illuminated objects" and in a "reduction in public interest in 'flying saucero." The panelists recommended that their mass-media program have as its advisers seychologists familiar with mass psychology and advertising experts, while Walt Disney line, animated cartoons and such personalities as Arthur Godfrey would help in the educational drive. To insure complete control "over the situation, the panel members suggested that flying-saucer groups be "watched because of their potentially great influence on mass thinking if wide-spread sightings should occur. The apparent irresponsibility and the possible use of such groups for subversive pursoes should be kept in mind."

The panel's recommendations called for nothing less
than the domestic manipulation—obs—public attitudes.
Whether these proposals were
acted upon, the C.I.A. will not
say. But the report was circulated among the top brass at
the Air Technical Intelligence
Center, the C.I.A.'s board of
National Estimates (of which
Hoover was a member), the
C.I.A.'s bureau chiefs, the Secretary of Defense, the chairman of the National Security
Resources Board, and the director of the Federal Civil Defense Administration, who
eventually sent a representative to meet with C.I.A. officials in order to "implement
the appropriate aspects of the
Panel's Report as applicable
to Civil Defense."

The Government's efforts to the 50's and 60's to squelch

Documents on '47 U.F.O. Crash Called False

WASHINGTON, Ang. 25 (Reuters) —
Documents purported to be from the Truman White House that say the Pentagon recovered a crashed flying saucer and the bodies of four alien creatures in 1947 are "clumsy counterfeits," according to a report by a group of scientists.

The report was released Monday by the group, the Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal The report was prepared by Phillip J. Klass, the Washington editor of Aviation Week & Space Technology magazine and a leading debunker of reports on unidentified flying objects.

The chairman of the committee, The chairman of the Craim of the Cr WASHINGTON, Aug. 25 (Reuters) — Documents purported to be from the Truman White House that say the Pentagon recovered a crashed flying saucer and the bodies of four alien creatures in 1947 are "clumsy counterfeits," according to a report by a group of scientists.

The report was released Monday by the group, the Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. The report was prepared by Philip J. Klass, the Washington editor of Aviation Week & Space Technology magazine and a leading debunker of reports on unidentified flying objects.

vation of "Grudge." The Air Force project was renamed "Blue Book" in 1952, a year that saw a record number of U.F.O. reports.

The situation got out of hand during the summer of 1952. On the morning of July 28, the Washington Post revealed that U.F.O.'s had been tracked oir redar at Washington National Airport, the second such incident in a week. Reporters stormed Air Force headquarters in the Pentagon, where switchboards were Jammed for days with U.F.O. inquiries. Millitary installations across the country handled such a volume of reports that "regular intelligence work had been affected," reported The New York Times.

These events prompted action at C.I.A. head-quarters, apparently at a request "from the Hill." From the start, the agency's involvement was to be kept secret. An August 1 C.I.A. memo recommended that "no indication of C.I.A. interest or concern reach the press or public, in view of their probable alarmist tendencies to accept such interest as 'confirmatory' of the soundness of 'unpublished facts' in

The C.I.A.'s Office of Scientific Intelligence (O.S.I.) found that the Air Force's investigation of the U.F.O. phenomenon was not sufficiently rigorous to determine the exact nature of the objects in the six. Neither did the Air Force deal adequately with the potential danger of U.F.O.-induced mass hysteria, or the fact that our air vulnerability was being seriously affected by the U.F.O. problem. O.S.I. chief H. Mayshall Chadwell thought that our nation's defenses were running the increasing risk of false alert and, worse yet, "of falsely identifying the real as phantom." Has suggested that a national policy be established "as to what should be told the public" and, furthermore, that Immediate steps be taken to improve our current visual and electronic identification techniques so that "instant positive identification of enemy planes or missiles can be made." Ever vigilant, the C.I.A. was keeping an eye on the possibility that U.F.O.'s could

By the winter of 1852, Chadwell had drafted a National Security Council proposal calling on a program to solve the problem of instant positive identification of U.F.O.'s. In a memo that accompanied the proposal, Chadwell urged that the reports be given "immediate attention." He thought that "sightings of unexplained objects at great altitudes and traveling at high speeds in the vicinity of major U.S. defense installations are of such nature that they are not attributable to natural phenomena or known types of aerial vehicles." He said that O.S.I. was proceeding with the establishment of a consulting group "of sufficient competence and stature to ... convince the responsible authorities in the community that immediate research and development on this subject must be undertaken."

But C.I.A. Director Gen. Walter B. Smith's interest apparently lay elsewhere. In a letter to the Director of the Psychological Strategy Board, he expressed a desire to discuss "the possible offensive and defensive utilization of these phenomena for psychological warfare purposes." Only later did Director Smith authorize recruiting an advisory committee of outside consultants.

The scientific panel met for four days beginning Jan. 14, 1953. Chaired by Dr. H. P. Robertson, an expert in physics and weapons systems, the panel essentially bestowed the scientific seal of approval on previously established official policy regarding U.F.O.'s. The distinguished panelists felt that all the sightings could be identified once all the data were available for a proper evaluation—in other words.

tecnici americani hanno risolto il problema dell'ancoraggio del il problema dell'ancoraggio del le navi che costituiranno il bersaglio del terzo esperimento atonico, la prova «Charley», che si svolgerà nei primi meri del 1947. Le navi — corazzate, del 1947. Le navi — corazzate, del 1947. Le navi — corazzate, contro del 1946, e fornitanno la base u — verranno disposte a tre a tre «in tandem», e saranno nassicurate l'una all'altra, nella fila, mediante robusti cavi. I noltre, ognuma delle unità saria solidamente assicurata anche alla nave che le sarà a flanco. Vi saranno complessivamento tre righe di quattro navi. O gnuno deli tre cavi sarà ancorato ad una delle isolette si tuate a sud-ovest dell'atolio di Bikini, L'esiguo nunero di navi impiegato nell'esperimento a charley» è dovuto alla difi ficoltà di tenere in linea le uni ta-cavia. Si ignora tuttora a quanto contro da da fonte ufficiosa, essa varierà da 1200 a 1500 metri. L'esposione della «Charley» sarà indubbiamente la più spaventosa sin qui verificatasi, da to che l'acqua trasmette le nondate d'urto con una veloci. Italia da fonte ufficiatasi, da to che l'acqua trasmette le nondate d'urto con una veloci. Italia di di di di troscerio a quanto volte superiore a quella dell'atmosfera. Il suita da proporti dell'Esposione della s'iralogia dell'esposione della s'iralogia dell'esposione della d'urto con una veloci. In mana sina quanto ri sulta da conce del quale potrà viaggiare l'esposione della s'iralogia dell'esposione della s

wh 30-2-416

# C.I.A. PAPERS DETAIL U.F.O. SURVEILLANCE

Agency's Secret Studies Convince Arizona Research Group That Flying Saucers 'Are Real'

PHOENIX, Jan. 13 — Documents obtained in a lawsuit against the Central Intelligence Agency show that the agency is secretly involved in the surveillance of unidentified flying objects and has been since 1949, an Arizona-based U.F.O. group said yesterday.

The C.I.A. has repeatedly said that it investigated and closed its books on U.F.O.'s during 1952, according to Ground Saucer Watch, a nation-wide research organization of about 500 scientists, engineers and others who seek to scientifically prove or disprove the existence of U.F.O.'s, but 1,000 pages of documents obtained under a freedom of information suit, show "the Government has been lying to us all these years," it said.

"After reviewing the documents, Ground Saucer Watch believes that U.F.O.'s do exist, they are real, the U.S. Government has been totally untruthful and the cover-up is massive," William Spaulding, head of the group, said.

Embassies Gather Information

#### **Embassies Gather Information**

Mr. Spaulding, an aerospace engineer with AiResearch, one of the largest producers of specialized aerospace com-ponents, said the documents show that United States embassies are used to help

pronents, said the documents show that United States embassies are used to help gather information on U.F.O. sightings and that the information "seems to be directed to the C.I.A., the White House and the National Security Agency."

A C.I.A. memo of Aug. 1, 1952, recommends continued agency surveillance of "flying saucers," saying, "It is strongly urged, however, that no indication of C.I.A. interest or concern reach the press or public, in view of their probably alarmist tendencies to accept such interest as 'confirmatory' of the soundness of 'unpublished facts' in the hands of the U.S. Government," the document said.

Among the documents are several detailed reports of Air Force attempts to either intercept or destroy U.F.O.'s.

In a 1976 incident in Iran, one report says, two F.4 Phantom jet fighter-bombers pursued a large U.F.O. that seemed to send out smaller craft. One of the smaller craft "headed straight toward the F.4 at a very fast rate of speed," the report said. "The pilot attempted to fire an AIM-9 missile at the object but at that instant his weapons control panel went off and he lost all communications." The pilot eluded the craft, then watched as it "returned to the primary object for a perfect rejoin," the report continued.

Concern About Russlan Alms

#### Concern About Russian Aims

Concern About Russian Alms

A major point of concern, a C.I.A. document of Oct. 2, 1952, shows, is that U.F.O. sightings could mask Russian air attacks or "psychological warfare." The report—to the director of Central Intelligence from the assistant director for the Office of Scientic Intelligence—recommends that the National Security Council be advised of the "implications of the 'flying saucer' problem'; that the matter be discussed with the Psychological Strategy Board, and that the C.I.A. help "develop—a policy of public information which will minimize concern and possible panic resulting from the numerous sightings of unidentified objects."

A document dated November 1975, directs against acknowledging any pattern in sightings. "Unless there is evidence which links sightings, or unless media

urged, however, that no indication of C.I.A. interest or concern reach the press or public, in view of their probably alarmist tendencies to accept such interest as 'confirmatory' of the soundness of 'unpublished facts' in the hands of the U.S. Government," the document said. Among the documents are several detailed reports of Air Force attempts to either intercept or destroy U.F.O.'s.

In a 1978 incident in Iran, one report says, two F-4 Phantom jet fighter-bombers pursued a large U.F.O. that seemed to send out smaller craft. One of the smaller craft "headed straight toward the F-4 at a very fast rate of speed, "the report said." The pilot attempted to fire an AIM-9 missile at the object but at that instant his weapons control panel went off and he lost all communications." The pilot eluded the craft, then watched as it "returned to the primary object for a perfect rejoin," the report continued.

Concern About Russian Aims

#### Concern About Russian Aims

fect rejoin," the report continued.

Concern About Russian Aims

A major point of concern, a C. I.A. document of Oct. 2, 1952, shows, is that U.F.O. sightings could mask Russian air attacks or "psychological warfare." The report—to the director of Central Intelligence from the assistant director for the Office of Scientic Intelligence — recommends that the National Security Council be advised of the "implications of the 'flying saucer' problem": that the matter be discussed with the Psychological Strategy Board, and that the C.I.A. help "develop—a policy of public information which will minimize concern and possible panic resulting from the numerous sightings of unidentified objects."

A document dated November 1975, directs against acknowledging any pattern in sightings. "Unless there is evidence which links sightings, or unless media queries link sightings, queries can best be handled individually at the source and as questions arise," it said. "Response should be direct, forthright and emphasize that the action taken was in response to an isolated or specific incident."

Mr. Spaulding says the documents show that there are links and patterns in the sightings. From that evidence, he says, he believes U.F.O.'s are here on surveillance missions.

"We find a concentration of sightings around our military installations, research and development areas," he said. "The U.F.O. phenomenon is following what our own astronauts are doing on other planets — we send a scoutship, we take soil samples and then we land."

Another Suit Pending

Mr. Spaulding said he has sworn state-

# Another Suit Pending

Mr. Spaulding said he has sworn state-ments from retired Air Force colonels that at least two U.F.O.'s have crash-landed and been recovered by the Air

landed and been recovered by the Air Force.

One crash, he said, was in Mexico in 1948 and the other was near Kingman. Ariz., in 1953. He said the retired officers claimed they got a glimpse of dead aliens who were in both cases about four feet tall with silverish complexions and wearing silver outfits that "seemed fused to the body from the heat."

Mr. Spaulding said his group is waiting

ing silver outfits that "seemed fused to the body from the heat."

Mr. Spaulding said his group is waiting now for a Federal judge to rule on the last phase of its C.I.A. suit, which seeks access to 57 items that would provide "hard evidence" of U.F.O.'s or "retrievals of the third kind." That evidence includes motion pictures, gun camera film and residue from landings, he said.

Among the films they want is 40 to 48 frames taken in 1952 by Ralph Mayher, then a cameraman for KYW-TV in Cleveland and now a member of Ground Saucer Watch. The Air Force borrowed the film in 1957 and has never returned it. The official finding was that the object had been a meteor, Mr. Spaulding said.

"We're past the story-telling stage," Mr. Spaulding said. "We have to have it in black and white to satisfy the scientific community. We have to establish the existence of the object to all the people in Missouri and then figure out who's driving it."

#### Boy Hurt as Montrealer Derails

HOLYOKE, Mass., Jan. 13 (AP) — Amtrak's Montrealer passenger train de-railed in the Jones Point section of this western Massachusetts city today, injur-ing one boy and shaking up seven of the 213 travelers aboard. A police spokesman said that all eight cars had left the tracks shortly before 4:15 A.M. but had re-mained upright mained upright.

DO NOT FORGET THE NEEDIESTI



t crashed yesterday on the outskirts of Walesville, eleven miles louse still burns as police guard wreck for official investigators.

## Dismissed for Profanity, Woman Is Compensated

S

S

Special to The New York Times.

HARTFORD, July 2—Hardle Strauch, Unemployment Compensation Commissioner, awarded compensation today to a cleaning woman who was discharged for using profanity.

The woman, Nellie Baker of East Hartford, has three children. She was employed as a cleaning woman at the Connecticut Mutual Life Insurance Company here. She was dismissed, Mr. Strauch's finding of fact said, because she "let loose with a few expletives while eating in the company cafeteria with three of her cleaning colleagues."

cafeteria with three of her cleaning colleagues."

"The language that she used on the occasion in question," Mr. Strauch said, "was accepted by her colleagues and peers as normal, casual conversation. It did not offend them in any wise. The claimant's discharge was for reasons other than wilful misconduct."

The woman was awarded \$13 a week unemployment compensation.

# ACCORD REACHED

Representatives of the com-large elm tree back of the Walespany and installation bargaining ville general store. A section of the Communication Workers of America, C. I. O., issued a joint statement at 2 A. M. Phillips family home, presumably tive agreement. They added that they would meet at noon to sign were employed as occupational a contract and that terms of the instructors.

Plane Strikes Tree

The unoccupied plane struck a general store. A section of the burning craft, probably a wing, struck the car carrying the hills from the Rome State School, where both husband and wife employed as occupational a contract and that terms of the instructors.

about seventy-five miles northeast of Rome, on the edge of the
zone covered by Griffiss, when it
was detected.
"Scramble" is the term pilots
apply to emergency flights.

A Griffiss spokesman said the
pilots had been satisfied that the
plane had been "friendly" and
were headed back to the base
when fire broke out in the cockpit of one of the jets.

The air base said the pilot and
radar observer had stayed with

IN PHONE STRIKE A spokesman quoted Lieutenant Atkins as reporting that he had ordered Lieutenant Coudon to bail out, then had jumped himself from about 7,000 feet.

Cariffice officials and the pilot and radar observer had stayed with the plane until the "last minute."

A spokesman quoted Lieutenant Atkins as reporting that he had ordered Lieutenant Coudon to bail out, then had jumped himself from about 7,000 feet.

Cariffice officials and the pilot and radar observer had stayed with the plane until the "last minute."

A spokesman quoted Lieutenant Coudon to bail out, then had jumped himself from about 7,000 feet.

Cariffice officials and the pilot and radar observer had stayed with the plane until the "last minute."

A spokesman quoted Lieutenant Atkins as reporting that he had ordered Lieutenant Coudon to bail out, then had jumped himself from about 7,000 feet.

Walkout Began Thursday

Striking telephone equipment installers and the Western Electric Company settled their contract dispute early today. The three-day nation-wide walkout was expected to end at Representatives of the The Strikes Tenanger of t

Passed and sent to Senate compromise flexible farm price

Received resolution to pave way for vote on increase in veterans' pensions.

Adjourned at 4:37 P. M. until

Tuesday.
Special committee called off further hearings on tax exempt foundations.

#### DEPARTMENTS & AGENCIES

Justice Department accused United Fruit Company of monopolizing banana trade.

one Rocket Missing

UTICA, N. Y., July 2 (UP)—
Air Force officials in Washington said the cockpit of the plane that crashed had become unbearably hot during the flight and its abandonment had followed.

After the crash, one rocket carried by the plane was reported unaccounted for and authorities feared someone in the hundreds of persons that gathered at the scene had taken it.

Later, an Air Force spokesman in Washington said the intercepted plane probably was one

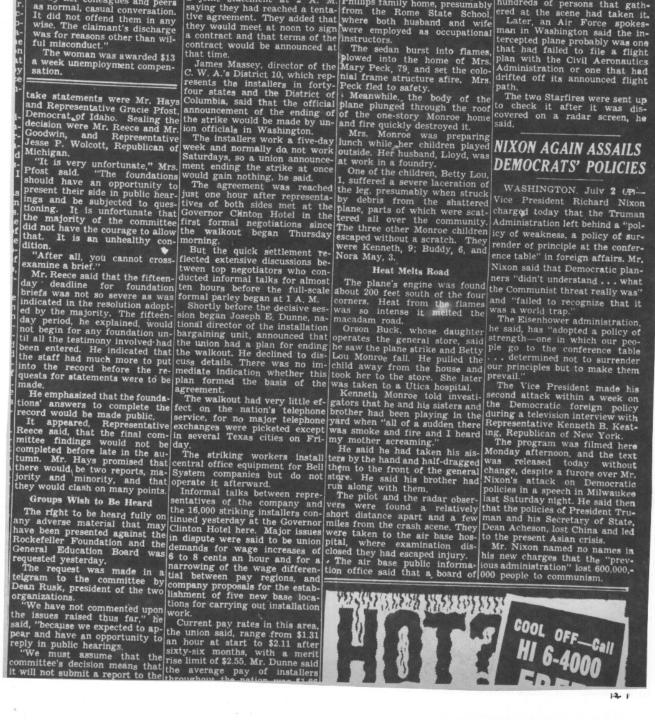

"BALLOON' EXCITES UTICA so "BALLOON' EXCITES UTICA so "Calls Jam Switchboards"

"UTICA, N. Y., July 2 (P)—A solivery, balloon-like object floating high over the Utica area tonight sent residents rushing to of newspapers, police and radio stations.

The Utica Press estimated that more than 1,000 calls about the object had jammed its switch-loon board between 6 and 10 P. M. It was reported sighted by residents in a twenty-five-mile radius exvertending from Rome on the west to Frankfort, east of Utica.

Col. Milton F. Summerfelt, ith commandant of the Air Force on about forty feet long and partially deflated. He theorized that it was making a gradual descent to mand said that if it still were in the area tomorrow morning a splane would be sent to investing the same and said that if it still were in the area tomorrow morning a splane would be sent to investing at about 20,000 feet. He said he saw a light apparently shining from it.

public appreh U.F.O.'s went be ing and even tou of constitutions

the F.B.I. proceeded routinely in the surveillance of U.F.O. organizations and U.F.O. en-thusiasts. People with U.F.O. interests were checked out by the F.B.I. at the request of the C.I.A., the Air Force, or private citizens inquiring about possible subversive activities. None caused as much consternation as the case of Major Keyhoe and the organization he directed, the National Investigations Committee on Aerial Phenomena (NICAP). The C.I.A. appears to have had a protracted interest in NICAP, which was founded in 1966 and utilized by Keyhoe as an organizational tool for challenging the alleged Air Force cover-up on U.F.O.'s Both the C.I.A. and the Air Force were upset by NICAP's wide-ranging influence. Its prestigious board of directors included, among others, Vice Adm. Roscoe Hillenkoetter, the first C.I.A. Director (1947-1950). "The Air Force representatives believe that much of the trouble with Major Keyhoe could be alleviated," states a C.I.A. memo dated May 16, 1988, "iff the Major did not have such important personages as Vice Admiral R. H. Hillenkoetter, U.S.N. (Ret.) on the board. "The Air Force suggested that if the Admiral were shown the SECRET panel report he might understand and take "appropriate actions." Whether or not the Air Force got through to the admiral, Hillenkoetter resigned from NICAP in 1961. The 60's saw further C.I.A. interest in NICAP. After a flurry of Washington-area sightings in 1965, the agency

assistant to the agency's deputy director, agrees with Gersten. The entire exercise, Marchetti wrote recently in a magazine article, 'has the same aroma of the agency's previous messy efforts to hide its involvement in drugs and mind-control operations, both prime examples of a successful intelligence cover-up.'

The first sighting to be labeled a "flying saucer" by the press occurred on June 24, 1947, when an Idaho businessman flying his plane near Mount Rainier observed nine disc-shaped objects making undulating motions "lake a saucer skipping over water." As early as World War II, Allied bomber pilots had told of "balls of light" that followed their flights over Japan and Germany. A U.S. Eight Army investigation concluded that they were the product of

These and other incidents were reported in a 1973 book by David Michael Jacobs, "The UFO Controversy in America," which until the recent release of Government documents was the most comprehensive reconstruction of the Government's U.F.O. involve-

When Scandinavians reported cigar-shaped objects in 1946, U.S. Army intelligence suspected that the Russians had developed a secret weapon with the help of German scientists from Peenemunde. The C.I.A., then known as the Central Intelligence Group, secretly began keeping tabs or

When the unknown objects returned to the skies, this time over the United States in the summer of 1947, the Army Air Force set out to determine what the objects were. Within weeks, Brig. Gen. George F. Schulgen of Army Air Corps Intelligence requested the F.B.I.'s assistance "in locating and questioning the individuals who first sighted the so-called flying discs. "Undoubtedly swayed by flaring cold-war tensions, Schulgen feared that "the first reported sightings might have been by individuals of Communis sympathies with the view to causing hysteria and fear of a secret Russian weapon." J Edgar Hoover agreed to cooperate but insisted that the bu reau have "full access to discrete."

The Air Force's behind-thescenes interest contrasted sharply with its public stance that the objects were products of misidentifications and an imaginative populace. A security lid was imposed on the subject in July 1947, hiding a potentially "embarrassing situation" the following month, when both the Air Force and the F.B.I began suspecting they might actu-

ally be investigating our own secret weapons. High-level reassurances were obtained that this was not so. By the end of the summer, the F.B.I. had "failed to re-

By the end of the summer, the F.B.I. had "failed to reveal any indication of subversive individuals being involved in any of the reported sightings." A RESTRICTED Army letter that found its way to Hoover's desk said that the bureau's services actually had been enlisted to relieve the Air Forces "of the task of tracking down all the many instances which turned out to be ashean covers, toilet seats and what-not." Incensed, Hoover moved quickly to discontinue the bureau's LLF O investigations.

In September of that year, the Commanding General of the Army Air Force received a letter from the Army Chief of Staff Lieut. Gen. Nathan F. Twining, saying that "the phenomenon reported is of some-king real and not visionary or fictitious," that the objects appeared to be disc-shaped, "as large as man-made aircraft," and "controlled either maily, automatically or remotely." At Twining's request, project, "Sign" was established.

"Sign" failed to find any evidence that the objects were Soviet secret weapons and before long submitted an unofficial "Estimate of the Situation," classified TOP SECRET, which indicated that U.F.O.'s were of interplanetary origin. The estimate eventually reached Air Force Chief of Staff Gen. Hoyt S. Vandenberg, who rejected is for lack of proof. "Sign's" in conclusive final report remained classified for the next 1 years.

After "Sign," the Air Force continued to collect U.F.O. data under the code name "Grudge." This six-month project found no evidence of foreign scientific development and therefore no direct threat to national security. It did, however, stress, that the ported sightings could be dangerous. "There are indications that the planned release of related psychological propaganda would cause a form of mass hysteria," the report stated "Employment of these methods by or against an enemy would yield similar results. governmental agencies interested in psychological warfare should be informed of the results of this study."

A press release following the termination of "Grudge" allowed the public to believe that the Air Force was no longer interested in U.F.O.'s. But the Air Force continued to collect reports through normal intelligence channels until a dramatic sighting of a U.F.O. at the Army Signal Corps radar center in Fort Monmouth N.J., in 1951 led to the reacti

Certificato come autentico un "X-file" datato 1936

# Già nell'epoca fascista avvistamenti di Ufo

Lo confermano gli studi di un comasco



Dischi volanti avvistati durante il Ventennio. Una rivoluzione nella storia dell'ufologia italiana, che vie ne avvalorata dagli studi di un comasco (nella foto).

A PAGINA 5 Barabes

Corriere di Como 4-7-2008

I dischi volanti erano stati riconosciuti da alcuni aviatori militari nei cieli sopra Mestre. Antonio Garavaglia verificò l'autenticità dello scritto

# Perito comasco garanti un "X-file" del Ventennio

Il documento segreto di avvistamento di Ufo era passato dalle mani di Ciano a quelle di Mussolini

Dischi volanti avvistati durante il Ventennio.

Una rivoluzione nella storia dell'ufologia italiana avvalorata dagli studi di un comasco. Estato Antonio Garavaglia, il perito chimico e consulente del Tribunale lariano scomparso due anni fa, a certificare come autentico una sorta di "X-file" datato 1936. Il documento era finito sessant'anni dopo. nel 1996, nelle mani di Roberto Pinotti, segretario del Centro Ufologico Nazionale. L'esperto lariano dopo aver esaminato carta e inchiostro non ha avuto dubbi sull'autenticità del documento.

Si tratta di un rapporto

le indicazioni fornite da alcuni piloti militari che avvistarono nei cieli di Mestre strani oggetti volanti. Ecco l'affascinante e misteriosa storia: mentre i "Cacciatori" della regia aeronautica italiana erano in volo di perlustrazione sui cieli di Mestre si imbatterono in tre oggetti volanti non identificati. Le descrizioni parlavano di uno strano velivolo a tedeschi. forma di siluro e di altri due oggetti volanti somiglianti – si può leggere nel cappello rovesciato di un gliata relazione sull'acca- ufologico nazionale.

segreto redatto in base al- duto, corredandola con alcuni disegni.

> Il testo arrivò al ministro degli Esteri fascista, Galeazzo Ciano e sempre in maniera segretissima sul tavolo di Benito Mussolini. Venne creata una commissione apposita per studiare simili velivoli non identificati che in un primo tempo si pensava potessero essere prototipi di nuovi aerei francesi o

Nesson altro venne messo a conoscenza dell'accaduto, neanche il Vaticano. testo del documento - al Di questo avvistamento e del relativo documento prete. Rientrati alla base, nonsi ebbe più notizia. Nel i piloti stesero una detta- 1996 l'approdo al centro

«Sessant'anni dopo siamo riusciti a ottenerlo racconta Roberto Pinotti -Aquel punto era necessariocertificare consicurezza la reale data di quei fogli che avevamo ottenuto. E fu qui che entrò in gioco Antonio Garavaglia. L'esperto compi uno scrupoloso lavoro di analisi sulla carta e sull'inchiostro. Alla fine confermò che la datazione risaliva effettivamente agli anni Trenta».

Questa indicazione temporale, sempre secondo l'ufologo, è molto importante perché anticipa di dieci anni il primo avvistamento di presunti Ufo di cui si aveva fino ad allora conoscenza.

Fabrizio Barabesi

Rivelazione del Centro ufologico: il Duce creò un comitato per osservare gli Ufo

# Mussolini andava a caccia di marziani

Benito Mussolini era un accanito cacciatore di Ufo. Lo rivela in un servizio che mette in luce un aspetto molto curioso della personalità del Duce, la rivista "Ufo" realizzata dal Centro ufologico italiano. Mussolini, allarmato dalla notizia di un atterraggio di un misteriosissimo oggetto volante, creò addirittura uno speciale comitato di controllo sugli oggetti volanti non identificati al quale diede il nome di "Gabinetto RS/33". A dirigere questo organismo fu scelto, secondo quanto rivela la rivista, nientemeno che Guglielmo Marconi. La caccia agli Ufo durante il regime fascista portò all'avvistamento di alcuni oggetti volanti in diverse parti d'Italia. Nel 1941 il Duce parlò dell'invasione degli Stati Uniti da parte dei marziani.

Unione Sarda 12-4-2000

Rona. Una rivista ha trovato documenti ufficiali sulla passione del Duce

# Mussolini cacciatore di Ufo

# Dal 1933 stava alla finestra alla ricerca di alieni

ROMA. La copertina secondo quanto rivela il mostra un Duce in posa presidente del centro ufomostra un Duce in posa imperiale con una scritta significativa: "Non è made in Usa". Si tratta dello scoop fatto dalla storica rivista Ufo, realizzata dal Centro ufologico italiano. Un curioso servizio che rivela che nel 1933 Benito Mussolini fu contagiato dalla "febbre aliena" e decise di andare a caccia di Ufo. Il Duce fece le cose in grande e istituì uno speciale comitato di controllo sugli oggetti volanti non identificati. "Gabinetto RS/33", così si chiamava l'organismo ad hoc. Fu creato,

Secondo Pinotti (riconosciuto come uno dei massciuto come uno dei massimi esperti di Ufo in Italia) il primo velivolo alieno sarebbe atterrato sul suolo patrio, in Lombardia, il 13 giugno 1933. La scena seguente è degna dei migliori libri di spionaggio: propaggiore gna dei migliori libri di spionaggio: operazione di copertura da parte della Cia, depistaggio dei giornalisti curiosi e spo-stamento dei prefetti in-teressati. Tre anni dopo, secondo i documenti raccolti dagli esperti del Centro ufologico nazio-nale, una «aeronave mi-steriosa, un disco metal-lico netto, lucente avreb-

be sorvolato i cieli di Mestre, seguita un'ora dopo da una sorta di lungo tu-bo metallico grigio o ardesia».

Chi era il capo del "Ga-binetto RS/33"? Secondo la ricostruzione di Pinot-ti era nientemeno che Guglielmo Marconi e fu scelto da Mussolini in persona.

La caccia all'Ufo durante il governo fascista per ora non si arricchi-sce di altri particolari, solo una frase curiosa: il Duce nel 1941 parlò del-l'invasione degli Stati Uniti. Da parte dei mar-



VARESE / Studioso rilancia la tesi: 1933, precipita disco volante

# L'astronave caduta

di Roberto Banfi

VARESE — Macchè Nevada, l'arcifamosa «Area 51», dove per gli ufologi di tutto il mondo sono nascosti i dischi volanti, si trova nel Varesotto. O almeno, anche qui in terra varesina potrebbe essere esistita una «base super-segreta» dove per anni è stata celata al mondo una vera e propria astronave, precipitata sul pianeta Terra e finita oggi chissà dove.

No, non è un libro di fantascienza, ma si tratta della suggestiva ipotesi che emerge dal completamento di una serie di studi di documenti d'epoca, impresa nella quale si è cimentato una dei massimi responsabili del Cun, Centro ufologico nazionale, il milanese Alfredo Lissoni (nella foto a destra). Che, quasi come in un romanzo di spionaggio, ha potuto contare su carteggi ottenuti da fonti che chiedono l'assoluto anonimato. Ma, come dice lo stesso Lissoni, coautore tra l'altro di un recente studio su «Gli "X-files" del nazifascismo», ogni giorno nuovi elementi confermano l'autenticità dei documenti, delineando parimenti un quadro sempre più completo ed



PARLA STEFANIA GENOVESE

Ufo, tanti fingono di non vederli per non esser ritenuti «visionari»

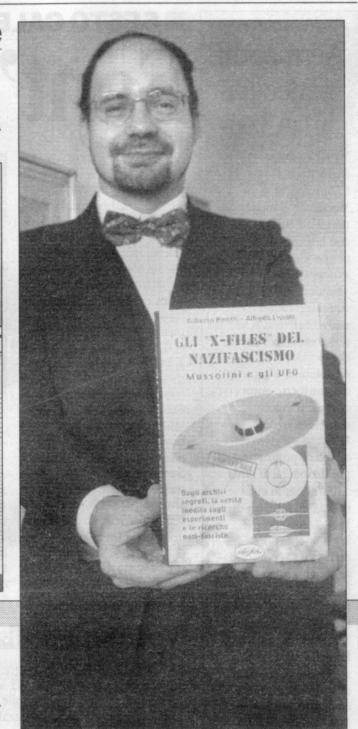

dio su «Gli "X-files" del nazifascismo», ogni giorno nuovi elementi confermano l'autenticità dei documenti, delineando parimenti un quadro sempre più completo ed intrigante. «Ebbene sì, si parla proprio di un disco volante, caduto nel Varesotto, che sarebbe stato recuperato all' alba del 13 giugno del 1933 e nascosto nella zona di Vergiate o Sesto Calende.

«Sono giunto all'identificazione del posto grazie ad una serie di elementi combacianti - rileva l'ufologo, che proprio di recente a completato il proprio dossier su questo argomento -. Tra le indicazioni a spingere la mia attenzione nella zona di Varese la circostanza che, dopo il recupero del disco, era stato proprio un giornale varesino, la "Cronaca Prealpina" del 20 giugno, a dare notizia con enfasi dell'esistenza di forme di vita su Marte in contatto con uomini della Terra. In secondo luogo il fatto che negli anni del dopoguerra continuasse a circolare la voce che a Vergiate fossero custoditi dischi volanti».

Proprio gli americani, «che durante la guerra bombardarono ben nove volte Vergiate, tentando di distruggere qualcosa a tutti i costi, risparmiarono Sesto Calende, sebbene sorgesse accanto ad uno strategico ponte in ferro sul Ticino». E a guerra finita, negli anni Cinquanta, «ci si affrettò a mettere le mani su un'area improvvisamente adibita ad hangar manutentivi per gli aerei statunitensi». Finqui lo studio. Resta ovviamente il mistero sulla vicenda, che per certi aspetti ricorda quella del Nevada dove, nella cosiddetta «Area 51», si dice siano custoditi reperti provenienti da altri mondi.

# Ufo, tanti fingono di non vederli per non esser ritenuti «visionari»

CARONNO PERTUSELLA - E' stata la prima a portare l'argomento "Ufo" nelle aule di una università italiana, ha scritto un libro e si occupa di «X files»: si tratta di Stefania Genovese, ufologa di Caronno Pertusella (foto qui sopra), che collabora con il Centro ufologico nazionale. «Gli ufo, e tutto ciò che vi sta attorno, mi hanno sin da piccola affascinato - dice Genovese - è per questo che ho deciso di finalizzare a questo tema i miei studi universitari e di realizzare una tesi, la prima di questo genere in Italia, sulla "pluralità dei mondi e sulla

vita extraterrestre», avvalendomi di serie ricerche antropologiche, sociali, e mitologiche. Il titolo è «La mitopoiesi ufologica», ed è stata discussa l'anno scorso alla facoltà di Filosofia di Milano. Un lavoro così accurato e completo che ha conseguito due premi di cui uno internazionale (all'Università di Barcellona in Spagna) come miglior saggio scientifico. E che nelle ultime settimane è anche diventata un libro, «Ufo, complessità ed anomalie di un mito» della Edizioni Segno. Genovese si occupa di catalogare tutti gli avvistamenti che

avvengono nella zona, «che sono senz'altro di più rispetto a quelli che magari comunemente si è portati a pensare - dice -. Il fatto è che vedendo qualcosa di strano nel cielo, tanti preferiscono far finta di niente, per non esser presi per visionari o chissà che altro. Il mio approccio, con gli esperti con cui collaboro, è sempre quello di cercare, innanzitutto, tutte le spiegazioni logiche ad un certo fenomeno. Non si cerca certo sensazionalismo e ci si muove sempre con grandissima cautela, vagliando soprattutto l'attendibilità dei testimoni». La caronnese

collabora con il Comitato italiano del «Progetto Hessdalen», la spedizione che nella omonima cittadina norvegese sta cercando di spiegare un fenomeno meteo inedito, visto che periodicamente il cielo notturno è rischiarato da misteriose luci. «Cerco poi di tenermi sempre aggiornata, ho preso anche parte a San Marino, al secondo Simposio mondiale di esobiologia e del Seti, il progetto universitario americano per ascoltare le stelle, alla ricerca di eventuali segnali radiofonici che possano testimoniare la presenza di altre forme di vita nel cosmo».

Ro.B.

GALLARATE / Moltissimi gli avvistamenti misteriosi segnalati nel 2001 specialmente nella zona tra il Milanese e il Varesotto

# Anno pieno di oggetti non identificati

GALLARATE — Una annata «piena» di Ufo, il 2001 che si avvicina all'epilogo. A catalogare i tantissimi avvistamenti avvenuti nella zona è stata l'ufologa caronnese Stefania Genovese. Di dischi volanti ne sono stati visti molti. Come ad inizio anno a Gallarate, con la testimonianza di Emiliano, che non vuol rivelare il cognome: «Era un sabato, circa alle 21, ed ero in montagna in Valchiavenna quando ricevo la telefonata di un amico che era a Gallarate. Stavo dormendo, ma mi avvisa che stavano osservando in quell'istante due "ufo" o meglio "navi volanti" volare in 'prossimità" della Luna. Gli dico "come fate a sapere che

sono navi?" e loro "perché abbiamo il binocolo". Immediatamente mi precipito in maglietta fuori, nel gelo della sera, ad osservare la Luna. Purtroppo le montagne ne oscuravano la visibilità. Breve giro di telefonate ad altri miei amici che abitano in zona Milano, i quali mi confermano "Ehi! è vero!!! Ci sono delle strane luci che si muovono"...».

Dice Genovese: «Tra Milano e Varese, sempre ad inizio 2001, i dischi volanti si sono mostrati in maniera plateale. La testimonianza che segue, resa da una guardia forestale, è considerata tra le più attendibili». Spiega la guardia: «Ero in servizio di vigilanza col mio caposquadra sulla pista ciclabile che Molte testimonianze ritenute attendibili Luci, scie, sfere: materiale immenso per gli ufologi

corre più o meno parallelamente all'ex strada statale Varesina, lungo il muro di cinta occidentale del Parco di Villa Arconati di Castellazzo di Bollate quando alle 16.55, guardando in alto, ho notato casualmente in cielo un oggetto puntiforme bianco lattiginoso, che si muoveva a velocità vertiginosa. E' stato notato anche dal mio collega, che non l'ha visto subito. L'abbiamo seguito in-

sieme con lo sguardo, finché è divenuto troppo debole per distinguerlo ed è sparito verso nord. Il tutto è durato non più di cinque, forse sei secondi. Ovviamente non poteva trattarsi di un aereo, la velocità era troppo elevata».

Ma veniamo all'estate: «Il 13 agosto - ricorda Genovese - una signora, tra le 21 e le 21.15 notava dalla casa di Milano, una sfera gialla che saliva molto velocemente in cielo». Questa la testimonianza: «L'oggetto aveva una striscia scura nel mezzo ed era vicino al Monte Rosa. zona Malpensa; stavo lavando i piatti quando mio fratello, che era in balcone a fumarsi una sigaretta, mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, un Ufo! Allora ne ho parlato con mio figlio, che è assistente di volo. La sera dopo questi è venuto a trovarmi, e tutti e due abbiamo rivisto l'Ufo». Conferma il giovane: «Ero sul balcone di casa, al sesto piano, tra le 20.45 e le 21, quando ho visto una sfera giallastra sollevarsi rapidissima, dalle cime del Monte Rosa e nello spazio aereo dell'aerop orto di Malpensa, ed entrare rapida nelle nubi, entro le quali è come svanita. Il tutto è durato sessanta secondi al massimo». Il teste, che ha all'attivo molte ore di volo in Italia e all'estero, ha escluso che la sfera, che emetteva luce come se pulsasse, potesse essere un aeromobile conosciuto. Episodi simili sono stati segnalati anche nel Comasco.

Roberto Banfi

## A LISANZA DI SESTO

# Oggi un convegno, gli Ufo sbarcano sul Ticino



SESTO CALENDE - A Lisanza arrivano gli extraterrestri; stamane (ore 10) al Raf l'ufologo Alfredo Lissoni e i ricercatori Massimo Ferranti e Massimo Garancini illustreranno al pubblico il materiale fotografico e i filmati raccolti in anni di studi sugli alieni. Dai misteri che avvolgono la statunitense Area 51 agli avvistamenti sul suolo nazionale: testimonianze e racconti di chi ha avuto incontri ravvicinati del terzo tipo, anche nella zona (nella foto, il Ponte di Ferro), «Stiamo cercando di portare una signora che fu protagonista dell'avvistamento del 1977 a Legnano...», dice Massimo Garancini. Gli organizzatori sanno già che molto probabilmente alla Digos questo incontro non passerà inosservato e ne spiegano le ragioni: «Non vogliono che queste cose si sappiano, perché non possono essere divulgate», sottolinea, I ricercatori ricorderanno innanzitutto che l'ufologia non è più annoverabile tra le pseudoscienze, ma che da anni è assurta a dignità scientifica tout court: «Il materiale raccolto dimostrerà che esistono altre forme di vita nell'universo. Basti pensare a tutte le innova-

zioni tecnologiche della nostra era: erano già state preannunciate dai film e dai racconti fantascientifici che si basavano su fatti reali. In tempi non sospetti avevano già prefigurato l'uso di strumenti che oggi abbiamo in dotazione e che sembravano improbabili fino a pochi decenni fa. Chi ha ideato quel tipo di letteratura evidentemente era a conoscenza dell'esistenza di qualcosa all'avanguardia che veniva dallo spazio. Le iscrizioni rupestri stesse raccontano di strani oggetti con forme avveniristiche, evidentemente anche i cavernicoli avevano avuto contatti». Tra gli esempi meglio esplicativi basterebbe citare la serie tv "X files": «Gli episodi hanno una base di verità accreditata...». Oggi a Lisanza gli esperti mostreranno documenti e videofilmati preziosi e curiosi: «Non siamo fanatici, né mistificatori. La gente però non è ancora pronta per accettare questa verità, cioè l'esistenza di altre colonie di esseri viventi su altri pianeti. Oggi Marte è un pianeta morto, ma lì c'era vita. Come lungo la via Lattea. Un giorno questa realtà sarà compresa».

Sarah Crespi





Tre dei diciassette disegni di dischi volanti che sono stati ritrovati a Maderno, sulle rive del Garda, nella soffitta di uno scienziato.





AI CONFINI DELLA REALTÀ / La vicenda mai risolta dell'oggetto non identificato caduto a Sesto Calende

# La strana storia dell'Ufo del Duce

di Gabriele Moroni

MILANO — Un giorno di giugno del 1933 un'astronave sconosciuta precipita dai cieli di Milano. Ancora non si parla di Ufo, il termine attende di essere coniato. La macchina della censura del regime si mette in moto con eccezionale tempestività. I giornali vengono imbavagliati.

Vietato parlare del misterioso crash, pena il confino per i giornalisti. Ma Mussolini è preoccupato. Da dove arriva l'astronave? C'è una potenza tanto tecnologicamente avanzata da impensierire l'aviazione italiana, che all'epoca è la la prima del mondo?

Il duce costituisce una struttura segretissima, il Gabinetto RS/33 (RS sta per Ricerche Speciali) e ne affida la presidenza a Guglielmo Marconi. Una testimonianza viene a galla oggi, a quasi 70 anni di distanza.

ma, è vissuto a Milano, è morto due anni fa a Maderno sulle rive bresciane del Garda

Il racconto è di Alfredo Lissoni, responsabile per la Lombardia del Cun, il Centro Ufologico Nazionale: «Tutto è iniziato qualche settimana fa quando da Maderno ho ricevuto una lettera di Livio Milani, un ufologo appassionato. Mi scriveva di conoscere personalmente una signora di Maderno il

cui padre aveva lavorato a un "progetto di energia elettrica" da applicare a un "disco" o a un "piatto volante". Questo signore, nelle sue rarissime confidenze, li chiamava proprio così. La figlia diceva che molto tempo fa il padre aveva lavorato a Roma per un Gabinetto che si occupava in gran segreto dello studio di nuovi aerei per il fascismo». «Quando ho sentito parlare di Gabinetto segreto ho collegato il raccon-



to dell'amico di Maderno al misterioso Ufo di Milano e al Gabinetto di scienziati presieduto da Marconi».

Lissoni accorre a Maderno. Da una soffitta rivedono la luce dieci lucidi con 17 disegni e una relazione. Quello disegnato dallo scienziato (lo indicheremo con le sole iniziali, G.D.) è un classico disco volante, circondato da una corona, con tre razzetti che hanno tutta l'apparenza di essere delle eliche che

muovendosi in senso rotatorio avrebbero dovuto sollevare il velivolo. «La cosa curiosa - prosegue Lissoni - è che sono disegni di esterni. Ma una spiegazione forse c'è. Gli scienziati e i tecnici del Gabinetto RS/33 lavoravano a compartimenti stagni. Quando ho mostrato i disegni e la relazione a Luis Lopez, fisico e ingegnere informatico la sua risposta è stata chiara: questo disco era in grado di volare».





tenza tanto tecnologicamente avanzata da impensierire l'aviazione italiana, che all'epoca è la la prima del mondo?

Il duce costituisce una struttura segretissima, il Gabinetto RS/33 (RS sta per Ricerche Speciali) e ne affida la presidenza a Guglielmo Marconi . Una testimonianza viene a galla oggi, a quasi 70 anni di distanza. Quella di un tecnico che non solo lavorò per il Gabinetto speciale voluto dal capo del fascismo ma anche disegnò l'Ufo caduto su Milano o qualcosa di molto simile e ne lasciò una dettagliatissima descrizione. Come in un thriller senza fine. L'ultimo capitolo viene scritto da un uomo che ha lavorato a Ro-



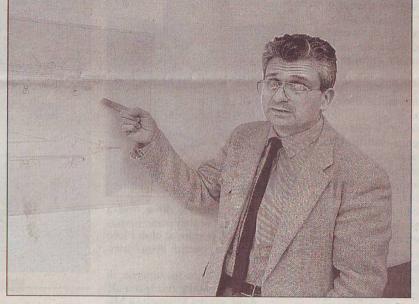

Nelle foto: a sinistra Alfredo Lissoni, a destra Roberto Pinotti e, sopra, Guglielmo Marconi. Qui sotto, un disegno di possibile ufo.

#### LA RELAZIONE

## Identikit della navicella aliena dal diametro di ventidue metri

MILANO — La relazione nella quale G.D. descrive il disco volante è dettagliata, particolareggiata, ma anche tormentata. La data è il 1965. Le dieci cartelle sono scritte a macchina ma ci sono cancellature, interventi, correzioni a matita. Il termine «disco volante» viene sistematicamente sostituito come se l'autore del rapporto temesse di non essere creduto. Parrebbe una relazione preparata per una richiesta di brevetto in realtà mai avanzata.Il disco misurava 22 metri e mezzo di diametro e due metri e 60 di altezza, escluse le sporgenze dei motori, delle due pinne-guida, della cabina comando, di quattro carrelli retrattili. Era formato da un nucleo centrale e da una corona circolare. Il nucleo centrale era così costituito: un grande vano circolare che misurava 15 metri di diametro e 2,25 di altezza, cabina comando sopraelevata, due pinne-guida, tre eliche (una grande anteriore e due più piccole posteriori), un serbatoio, quattro motori a reazione, quattro carrelli retrattili, due frenaggi sottoventre, una grande pinna nella quale era incorporata la scala. La corona circolare era costituita da un grande cerchio-cuscinetto, da un serbatoio circolare per il carburante, da tre motori a reazione destinati a imprimere il movimento di rotazione alla corona. I comandi sarebbero stati effettuati grazie a un sistema elettrico.

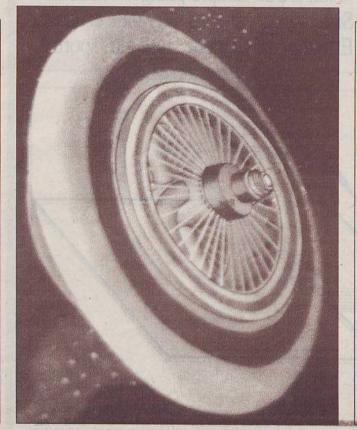

### LE PISTE

# Detection per svelare il segreto fra guerra e controspionaggio

MILANO — Dove fu ricoverato l'aeromobile precipitato su Milano o nei dintorni in quel misteriosissimo giugno del 1933? Una pista porterebbe in provincia di Varese, a Sesto Calende, in un hangar della Siai Marchetti. Potrebbe essere ricollegato al disco volante di Mussolini il misterioso soggiorno italiano del generale nazista Walter Schellenberg, qualche anno dopo la guerra. Schellenberg era stato il capo del controspionaggio nazista che individuò la prigione di Mussolini sul Gran Sasso e organizzò la liberazione. Arrestato e processato a Norimberga, il generale venne poi liberato. Giunto in Italia, si stabili prima a Torino e dopo a Pallanza. Da li partiva per frequenti viaggi a Sesto Calende. Perché Sesto Calende interessava tanto all'ex generale di Hitler? E perché per tutta la durata del conflitto i bombardieri alleati risparmiarono lo stabilimento della Siai Marchetti di Sesto Calende mentre quello vicinissimo di Vergiate fu colpito per ben nove volte? C'era qualcosa, in quegli hangar, che si voleva risparmiare? Dice Roberto Pinotti, sociologo, giornalista, presidente del Centro Ufologico Nazionale: «I disegni ritrovati a Maderno ricordano la V9, l'ultima arma di rappresaglia voluta da Hitler. Che cosa è uscito dal Gabinetto segreto? Solo idee? Solo progetti? O qualcosa di più?».

## PSICOSI « MARZIANA » IN FRANCIA

...... от от применения в станования в применения в приме

# DISCHIE SIGARI VOL avvistati

## Da uno di essi sarebbe sbarcato un misterioso astronauta

Parigi 25 settembre, notte.

Allucinazioni coliettive? Visioni dovute all'influsso dei libri di fantascienza che ci vengono d'oltre Atlantico? Fatto sta che da ogni parte della Francia giungono notizle scinsazionali sull'offettiva del pianeta Marte, che andrebbe sempre più sviluppandosi. E i gendante Marte, che andrebbe sempre più sviluppandosi. E i gendante del Limesino sono stati sguinzagliati in tutta la regione per rintracciare un amarziano la cui presenza è stata successivamente segnalata da due pastorelle di Chamboulive e dagli abitanti di Roches.

Autentiche o faisè — comunque non verificate — ecco le notizie giunte a Parigi e pubblicate dalla stampa. In Lorena una ventina di operal hanno dichiarato di aver visto una squadriglia di sei ordigni volanti di cui due avevano la forma d'un sigaro e quattro di piate delli rotondi. «Tutti rimasero l'Oceano, nelle Cha-

El Diario de Hou

# ¿OVNIS visitan San Salvador?

Pese a las versiones de muchas personas que aseguran haber visto naves espaciales sobre el cielo de San Salvador el pasado jueves 29 de febrero, éstos no dejan de ser comentarios. Empero, hasta el momento no se cuenta con una explicación científica de lo que realmente pasó.

RAFAEL CERNA

Redacción Ciudad

Igunos juran que los vieron. Que una serie de luces multicolores cruzaron por el cielo, justo arriba de San Salvador, la noche del jueves 29 de febrero.

Un día después, un noticiario televisivo local transmitió más de media docena de testimonios de personas que aseguraban haber presenciado el "fenómeno". Todos coinciden en que existe la posibilidad que Objetos Voladores no Identificados (OVNIS), sobrevolaron la capital.

¡Boom! Comenzó la "alarma" v tras de ella, más declaraciones de personas que sostienen que hubo algún hecho paranormal entre las 11 y 12 de esa noche.

## Luces y sensaciones raras

Hubo baionas da voltaja vi basta

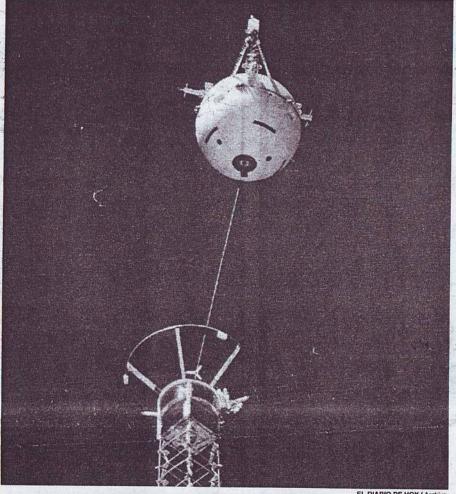

EL DIARIO DE HOY / Archivo Foto del satélite perdido por un transbordador espacial el pasado 25 de

# **Posibles** explicaciones de los "OVNIS"

l entusiasmo se expandió rápido entre los citadinos. La curiosidad creció como la espuma y los rumores no se detienen por lo que muchos aseguran fueron OVNIS sobre la capital.

Pero ante los hechos de un tema tan "áspero" como este, hay que buscar explicaciones valederas.

Una explicación de lo que algunos vivieron en San Salvador el pasado jueves podría encontrarse en la publicación del periódico estadounidense "The Miami Herald", edición internacional, página 7A del 29 de febrero (el mismo día en que se asegura se vieron los extraterrestres sobre San Salvador). Esta es la traducción:

# Por unos momentos el satélite perdido será visto

Por Phil Long

The Miami Herald

den en que existe la posibilidad que Objetos Voladores no Identificados (OVNIS), sobrevolaron la capital.

¡Boom! Comenzó la "alarma" y tras de ella, más declaraciones de personas que sostienen que hubo algún hecho paranormal entre las 11 y 12 de esa noche.

## Luces y sensaciones raras

Hubo bajones de voltaje y hasta apagones eléctricos en varios sectores de San Salvador. Algunos se limitan a decir que hubo sensaciones extrañas en el ambiente.

"Algo raro, como cuando alguien está cerca de uno, pero fue general, no sólo en el lugar donde yo estaba", dice Andrea María, de 28 años de edad. Ella reside en el sector de San Ramón, al norte de San Salvador, y sintió `algo' el jueves pasado, como a las 11 de la noche.

La señora Elva Larín, de 57 años, se atreve a decir que en el cielo vio "extraterrestres".

"Una luz bien grande, que saltaba de una posición a otra. Mis hijos lo vieron y mis vecinos también. Duró como media hora. Al principio me imaginé que era un anuncio o algo así, pero después me di cuenta que no", comenta. Cuestionada sobre qué piensa que fue lo que vio, responde "un ovni, eso sí, era un OVNI"

La señora Larín confiesa que antes de esa noche no creía en ese tipo de fenómenos. Nunca había visto nada relacionado con seres de otro mundo. Pero ahora está convencida que lo del jueves pasado no fue terrenal.

A diferencia de otras versiones, lo que asegura presenció, tuvo lugar a eso de las 8 x media de la noche, en el municipio de San Marcos, donde reside.

Rodrigo Calvo, director del noticiero televisivo Cuatro Visión (que transmitió los testimonios el viernes

and the emperor of the extension of the



EL DIABIO DE HOY / Archiv

Foto del satélite perdido por un transbordador espacial el pasado 25 de febrero, que durante 10 días (desde el pasado 29 de febrero) será visible desde Florida, Estados Unidos, hasta Río de Janeiro, en Brasil. Esta podría ser una explicación a los "OVNIS" que muchos salvadoreños aseguran vieron sobre San Salvador el jueves pasado.

1 de marzo), asegura que en ningún momento han pretendido alarmar al público con su transmisión.

"Lo único que hemos hecho es presentar los testimonios, para que cada quien saque sus propias conclusiones", aclara.

El noticiario presentó anoche declaraciones de pobladores de Ilobasco, Cabañas, quienes aseguraban que hay pruebas físicas, vegetación quemada por ejemplo, en el lugar donde supuestamente aterrizó una especie de nave.

## No hay pruebas de OVNIS

Mucho se ha dicho, pero nada se ha probado. Hasta el momento, lo de los OVNIS no pasa de ser un supuesto, carente de pruebas científicas.

Una empleada del servicio de Meteorología, con sede en el Aeropuerto Militar de Ilopango, María Luisa Soriano, asegura que el pasado jueves por la noche recibieron llamadas que reportaban presencias extrañas en el cielo.

"Salimos, pero en realidad no vimos nada. No podemos afirmar si hubo cuerpos raros en el cielo", dice.

En la torre de control de tráfico aéreo de la misma base, tampoco tuvieron reportes relacionados con lo que podría catalogarse como OVNIS. "Realmente de lo que es tránsito aéreo no se nos reportó nada anormal. No cayeron reportes de aeronaves, como las que se suponen vieron algunas personas en el cielo", explica Mario Martínez, empleado de Aeronáutica.

El mismo asegura que aunque en el país no se cuenta con radares para detectar naves aéreas, los pilotos de los vuelos comerciales que se encontraban en territorio salvadoreño hubieran avisado por radio de las anormalidades.

Incluso en la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), descartaron que los apagones y bajones de voltaje del día en mención, se debiera a presencias extrañas.

"El jueves llovió. Debido a esa tormenta se reventaron unos cables de una línea de 115 mil voltios, que van desde la presa del Cerrón Grande — entre los departamentos de Cabañas y Chalatenango— hasta el municipio de San Martín, en San Salvador. Se descartan las versiones de la gente", dice Elizabeth Lemus, encargada de prensa de CEL.

Los rumores acerca de extraterrestres se cuentan por montones, pero nadie ha presentado alguna prueba convincente que respalde las versiones, que sólo se quedan en eso: versiones. • ducción:

# Por unos momentos el satélite perdido será visto

Por Phil Long

The Miami Herald

na de las mayores frustraciones de la Administración Espacial y Aeronáutica Nacional (NASA por sus siglas en inglés), pronto será visible flotando sin ningún propósito en el cielo de América del Sur.

Por algunos momentos durante los próximos 10 días, las personas de Florida a Río de Janeiro podrían tener un vistazo del satélite de 404 millones de dólares y 12 millas de su cordón umbilical. El cordón se rompió durante el despliegue del transbordador espacial el domingo por la noche (25 de febrero).

El satélite será visible en algunas áreas de América del Sur hoy y en el sur de Florida el lunes. Pero la mejor visión del satélite en lo más alto del cielo será el viernes y sábado en la ciudad de México o domingo y lunes en Río.

"Deberá ser una vista impresionante porque los 20 kilómetros de cable, asumiendo que es lo que se extiende, será definitivamente visible al ojo", dice el astronauta Jeffrey Hoffman del transbordador espacial Columbia.

El satélite podría aparecer como una luz desplazándose relativamente rápido, arrastrando una larga y delgada cuerda de espagueti.

"No estamos exactamente seguros cómo se verá porque nunca hemos tenido algo allí con una cola como esa", dice Eileen Hawley, una vocera del Centro Espacial Johnson en Texas. "Mucho depende del destello del sol", dice.

El satélite se percibirá a simple vista, dicen los astrónomos de Miami.

"Vaya afuera unos 10 a 15 minutos antes de tiempo para que sus ojos se acostumbren a la oscuridad", explica Jack Horkheir, director del Planetario Espacial de Miami.

"Encuentre un horizonte claro, plano y sin obstáculos y observe. Cuando lo encuentre, entonces use binoculares. No use telescopio porque va a ser muy difícil de descubrir", dice.

COLORS CONTROL OF CONT

## Domenica del Corriere 4-9-55



# Una intera famiglia dice di avere visto una nave spaziale

Una nave spaziale è atterrata a due passi dalla fattoria dei Sutton, a Hopkinsville, nel Kentucky (U.S.A.). Il capo-famiglia, Mr. Cecil era uscito di casa, ma vi ritornò precipitosamente dicendo, tutto eccitato, che aveva visto scendere nell'orto una singolare imbarcazione. La paura era grande, ma più di questa era forte la curiosità. Tutti si affacciarono alla finestra. Dalla « nave » uscirono piccoli uomini verdi, alti una novantina di centimetri con le mani artigliate e i corpi fosforescenti. Uno di quei nanerottoli si avvicinò alla porta di casa, poi volse le spalle. Sutton sparò un colpo di fucile in aria. L'altro ritornò indietro. Gli spararono contro tutti. L'omino cadde. Poi si rialzò e scappò via. E la nave sparì.

# IL PICCOLO

Domenica, 5 novembre 1978

# Ha sel capezzoli un uomo messicano rapito dagli «Ufo»

CITTA' DEL MESSICO - II giornale di Città del Messico «El Sols scrive che un messicano di 30 anni, il quale sostiene di essere stato rapito nel 1971 da extra terrestri nella città di Puebla, a 133 chilometri a Bud di Città del Mesaico, ha subito gravi mutazio-

ni fleich

Secondo il giornale, il sanel messicano, la cui idennon è stata rivelata, non corrisponde ad alcua tipo conoecasto, Inoltre l'uomo Danasadi soonde le dichiarazioni dell'ucopo, la strana avventura cominciò un giorno d'aprile 1971 all'ora della siesta Sentendo strani rumori in una casa vicina, il messicano aocorse sul posto à trovò un uomo alto più di due metri che lo invitò a recarai a bordo di una nave spaziale.

Dopo qualche minuto il mes sicano al trovo a camminare nelle vie dit la sittà a flanco dell'extra jerrestre sensa s coloro della trovavano nelle strade. I dua argivarone in un campo dinnanal ad un apparecchio di forma rotonda nel quale entrarono. All'interno della nave spaniale vi no altri tre estra-tarrestri quali comunicarone coi mes-sicano telepassoamente e, servendosi di uno strano apparecchio, gli estrassero mangue dal pollice. Quando il prelievo fu terminato uno degli exra-terrestri disse al messicano: «Adesso tu sei dei nostri»,

Alla fine il messicano si ritrovò nella sua casa, sul suo letto, col pollice della mano

destra che sanguinava:

Quattro mesi dopo questa avventura il messicano cominciò a sentire dolori ai reni e un esame medico indicò che il suo sangue non corrispondeva ad alcun tipo conosciuto. Il messicano viene attualmente esaminato da tre ricercatori specializzati nei fenomeni extra-terrestri.

## 2

# Prelevato nel 1971 da extraterrestri

# Chiuso dentro un Ufo gli cambiarono il sangue

CITTA' DEL MESSICO - Gli extraterrestri stanno intensificando la loro «esplorazione ravvicinata del pianeta Terra», pare, secondo gli Ufologi, con un piano ben determinato. I primi .contattisti», ossia coloro che affermarono di aver avuto rapporti diretti con gli .extra., appaiono del tutto superati da quanto sta ora accadendo. George Adamski, che disse di aver volato a bordo dei ·dischi volanti» e scrisse volumi sulle sue esperienze cosmiche, Freitas Guimaraes e

Gazzetta del Sud /

fartedì 24 Gennaio 1978

# Ragazzi rapiti da

CUIABA (Brasile Centrale) — Due ragazzi brasiliani. Mancel Roberto e suo cugino Paulo, sarebbero stati rapiti da un oggetto volante

molti altri, appartengono alla «Vecchia generazione». Oggi gli stessi «incontri ravvicinati del terzo fipo. sembrano subire un mutamento e si moltiplicano i casi di terrestri che, prelevati da U/onauti, vengono anclizzati, sottoposti a trattamenti speciali, come se gli .extra. fossero ansiosi di portare a compimento la loro analisi sull'animale uomo, in vista di un intervento nei nostri affari terrestri, preannunciato del resto a Torino, in maniera ufficiale, sere fa, al Teatro Erba, quando Gruppo Ricerche denominato CTA 102 ha informato ali spettatori sbigottiti che non vi sono dubbi: gli Ufo vengono dalle Pleiadi!

Ora notizie altrettanto sensazionali giungono dal Messico, un paese dove le esperienze Ufologiche sono state già in passato piuttosto frequenti. Il giornale di Città del Messico El Sol, annuncia che un messicano di trent'anni, che dice di esser stato rapito da extraterrestri nel 1971.

Il sangue del messicano afferma El Sol, non corrisponde più ad alcun tipo conosciuto sulla terra; l'uomo inoltre presenta curiose for-

mazioni, come sei capezzoli. che gli sono spuntati sul torace. L'uomo, la cui identità non è stata rivelata, si trovò coinvolto in una incredibile avventura nell'aprile 1971, durante la siesta. Senti dei rumori in una casa vicina, andò a vedere che succedeva, si trovo davanti un tiro strano, alto circa due metri, che lo sece poi saltre su una nave spaziale atterrata nci paraggi. Poco dopo il messicano e l'Ujonauta presero a passeggiere per le viedella città ma invisibili, senza cioè che nessuno li potesse scorgere. L'apparecchio nel quale entrarono era rotondo; dentro c'erano tre altri ·extra» che parlarono ·telepaticamente - con il messicano e, con uno strano congegno, gli prelevarono sangue dal pollice e poi gli dissero: Adesso tu sei dei nostri. Il messicano parve ridestarsi da un sogno quando si ritrovò a casa propria, a letto, con il pollice della mano destra che sanguinava. Quattro mest dopo l'uomo sentt male ai reni e poi si scopri il mistero del suo sangue di tipo sconosciuto. Tre specialisti studiosi dei fenoment legati agli extraterrestri lo stanno ora tenendo sotto controllo.

# Extraño visitante

o que les voy a relatar me ocurrió en 1933, en la Arcilla, situada en la costa occidental de lo que era zona española del Protectorado de Marruecos. En la actualidad, tengo 94 años. Lo que me ocurrió hace tantos años es los siquiente: Estaba durmiendo en mi habitación cuando escuché una especie de crujido muy fuerte que me despertó. Me encontré en una especie de estado cataléptico, pero dándome cuenta de lo que ocurría a mi alrededor en todo momento. Pude ver como junto a mi cama había un bulto negro, más negro que la propia oscuridad de la habitación. Tenía la forma de un huevo y su eje mayor era de más de un metro. Estaba en completo reposo y yo lo miraba muy sereno y tranquilo. Pero cuando pasaron unos segundos, aquello se fue estrechando por la cintura y tomó la forma de una calabaza de peregrino. Cuando terminó la transformación, empezó a moverse balanceándose. Entonces me asusté mucho y perdí la serenidad, dando un grito tan fuerte que desperté a todos los vecinos de la casa. La catalepsia desapareció, dejándome un hormigueo que poco a poco se me fue quitando. Encendí la luz y miré el reloj; eran las tres de la madrugada. Me quedé sin saber en qué hubiese terminado esta historia si no llego a

perder la serenidad.

José Barcelona,

Cádiz.

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE

Delongis — e alle nostre auto de stato dato l'ordine di controllare. Quattro pattuglie battono la zona ogni giorno e ogni notte perché il Parodi e il Verrugoli sono località molto isolate, dove spesso trovano rifugio fuorilegge e dove, altrettanto spesso, abbiamo compiuto arresti di latitanti ». Il questore non lo dice, ma un nostro personale sopralluogo indica che il paca e si muove a baizelioni. Lo hanno avvistato, vicino a una vecchia casamatta militare, alcuni giovani
utologi che, ridiscesi nel paesino di Biassa, hanno dato
l'allarme mettendo sul chi vive anche la polizia. Gli ufologi non erano pochi. Erano
circa una quindicina e, parlando con gli abitanti di
Biassa, hanno escluso in maniera categorica di avere avuto una allucinazione. « Sono
scesi dalla montagna pallidissimi— el dicono nella piccola trattoria « Da Natale »
— e un paio di essi stavano
per svenire dallo spavento ».
Ecco dunque che si muovono le pantere della pubbili
ca sicurezza, mentre la gente sta lungo i tornanti che
portano al monte Parodi con
l'aria un po' divertita e un
po' spaventata: « Certo, c'è
stato segnalato un extra
terrestre — afferma il questore di La Spezia, Pietro
palacorete de Spezia, Pietro
portano di Spaventa Pretro marziano sui monti alle spalle di La Spezia. Che si tratti di un marziano pare indubdi un marziano pare indub-bio: l'excra-terrestre e alto poco più di un metro, indos-sa un tuta nera di piastica ppaca e si muove a balzei-

indisturbato alle automobili in cui si fa all'amore, visto che con gli occhi arriva giusto all'altezza del finestrino?

« Ma da queste parti non abbiamo mai sentito parlare di guardoni», dicono a Biassa. ne sorvegilata anche per sor-prendere eventuali guardoni. Che il marziano sia un ma-niaco che sirutta la sua picposto è anche la meta idea-le per coppiette in cerca di tranquillità e che perció viecola statura per avvicinarsi

Che cosa fa dunque il que store di La Spezia? « Sempli cemente il mio dovere. Ho dato ordine agli equipaggi delle pantere di dare un'occhiata e di segnalare se si avvistava un tipo piccolo, in tuta di plastica ». Ma come hanno reagito i suoi uomini a un compito così insolito? « Nessuna reazione, hanno obbedito agli ordini come sempre». E' stato fornito qualcosa che assomigliava a un identikit? « No, i funzionari si sono ilmitati a spiegare il tipo di individuo che si cercava ». Del resto a simili ricerche la polizia di La Spezia è abbastanza abituata. « Sono anni che, di tanto in tanto, ci viene segnalato sul Parodi un marziano, e sono anni che controllamo ». Ma no gli occupanti di una utili-taria. — Noi, quando viene buio, ritorniamo dritti in cit-tà. Se con l'oscurità viene fuori lo gnomo di Marte c'è da farsi venire un coccolo-ne». Sul prato, in mezzo alle te irritati perché il marziano non si fa vedere, «Se viene fuori, lo acchiappo e prendo un premio ». Paura? Macchė. «To gli do un calcio nel sedefelci e ai castagni giocano due bambini. Sono lievemensimi leggono il giornale, altri hanno la radio accesa in at-tesa delle ultimissime notizie, « Sa, questi posti sono belmente inquietanti — affermare, non e mica più alto di me a Sa, questi posti sono bel-lissimi in una giornata di

qualche cascinate operation of the control of the c be scegliere una zona coper-ta da una fittissima vegeta-zione, con qualche villa e con perché un marziano dovrebrebbe il giro di tutto il mon-do. Ma stanotte ve ne starete tappati in casa? «Si, come difficile diramare sbucasse il marziano sarebbe undici gettoni del telefono, se vocazione dell'alpinismo che un extra-terrestre con la in teleselezione. Chiamare sembrano non rendersi conto impresa. Da queste parti Biassa hanno soltanto notizia

sempre del resto; stasera c'è un film con Steve McQueen. Con quello che costa la benzina adesso, scendere in città

zioni militari fuori uso, è ab-

disseminato di posta.

disturbato

al venusiano non creo non si sa mai. Certo

crede, ma

che

questore al marziano

strada che si inerpica sulla montagna sostano decine di automobili di curiosi, Moltismarziano che non voglia esnascondigli. Lungo la e le automobili accendono i motori. Un pensionato con falcetto torna a casa con l'er-ba per i conigli. « Come no, lo hanno visto, eccome se lo nanno visto. Del resto lo ho sempre sospettato che da que-ste parti ci fosse qualcosa di strano». Il pensionato — che non vuoi dire il suo nome per paura che un qualsiasi è diventato troppo caro ». Insomma, le notti del mar-ziano di Monte Parodi non si guarda intorno con sospetto.
« Ad ogni buon conto, ho por-tato oggi anche un bastone ».
E ci mostra un nodoso randi sfamare i suoi conigli preannunciano allegre e tur-binose. Si va facendo buio ifficio burocratico gli imputi

bambini decisi a prenderio a calcioni e il pensionato col randello, e probabile che sul nare tranquillamente Gil agenti? «Ma come fanno quelli a inerpicarsi fin las-su? » Qualcuno suggerisce zona è controllata, dice il questore. Non rimane che cre-Il lupo più addestrato. Non resta che aspettare che il na-no in tuta si faccia vivo. La zona è controllata, dice il restri non hanno odore, poi il loro procedere a balzelloni metterebbe in difficoltà anche l'impiego di cani-poliziotto, ma è notissimo a tutti gli ufologi seri che gli extra-termonte Parodi riesca a sver Se II

stendo e lo portiamo giù

Spezia »

Leonardo Vergani

quadrati

ARCHIVIO ODISSEA

SERGIO ZAVOLI: Vivere oggi



Chi pretende d'averlo incontrasaperne di più sul pianeta rosso Persa una buona occasione per sono corsi al commissariato be levate, mentre gli « ufologi » to a La Spezia è scappato a gam-

situazione paradossale, fortesi presenta in via Veneto e un ormai risaputo, turista. Una saggio e l'ospite diventa nulzare con la città; sicché, dozionanti, il singolare persoghese; dopo alcune ore di paspaziale depone un rappre della gente romana: una nave mente grottesca, che si cala senza la ormai parte del paepo qualche giorno, la sua pre naggio comincia a familiariznico e di curiosità, assai emo sentante di Marte a Villa Bornella psicologia disincantata gli dice: « A Marzia', ci hai romano che si gode il ponensera, privo ormai di codazzi la più che un pittoresco, ma stutato! ». tino, e non ha voglia d'altro n un famoso racconto, «Un marziano a nio Flaiano descrive una Roma»,

di fronte a qualcosa che agli trasformazione: tutto è rimavuto da quella visita alcuna vita, diventando un po' alla la lunga anche un marziano che può essere chiunque, alvolta « quell'altro da noi » la sua estraneità rispetto alla occhi dei romani ha ripreso te: una nota un po' sordida La vita, infatti, non ha rice La smitizzazione è brucian-

avvertire la polizia? a La Spezia, gratis, e vai ad giorno e notte fra le rocce e dare su Marte, li cerchiamo noi non ci sogniamo neppure ziani hanno dei rapporti che «ufologi », i quali con i mar-Spendiamo miliardi per an missariato di zona. Ma come? pare siano corsi al primo comrosso, poi trovi un marziano lungo i canali del pianeta

nuovi anelli alla catena sia di sapere», l'«incessante c'è un nano che gira con le ricerca di ciò che ancora ci ca, di colpo, in una frase detsibile mai che tutto si tradunita della conoscenza»? Posstugge» e che «aggiungera antenne in testa, è un marta col fiatone: « Brigadiere Dov'è finita «la nostra an-

queste parti basta un nano, gio (non si sa mai) e così Adesso, se lo prendono, so-no capaci di metterlo dentro. Un bel verbalino e il nano porta, è arrivato il circo. la bussola. E magari, fuori sia pure con un paio di anandiamo su Marte, ma da dell'ordine pubblico, spionagha avuto la sua: turbativa tenne sul cranio, per perdere Siamo dei provinciali:



# SI "MASCHERA" DA UFO E SPAVENTA I PASSANTI

Uno strano essere, alto circa un metro e sessanta, ha terrorizzato per una sera alcune persone abitanti nella borgata
Paradiso di Collegno (Torino), diffondendo la psicosi degli
extraterrestri. Sono stati avvertiti anche i carabinieri che,
dopo un giorno di indagini, hanno scoperto il "mistero". La
allucinante figura era quella di un ragazzo di 14 anni, il quale si era completamente avvolto con alcuni rotoli di carta
igienica crespata. e così mascherato era uscito in strada.

altro, capace di riprodurre gli effetti fisici di cui stiamo parlando, lasciamo una eventuale conclusione agli inquirenti ufologici che ci hanno commissionato l'indagine"».

## SUI SETTE COLLI

Il 22 dicembre 1989, nelle vicinanze di Avellino, non c'erano stati avvistamenti. Ma non era la prima volta che venivano segnalati, in varie parti d'Europa, cerchi rossastri inspiegabili. I più famosi, di cui si sono occupati ampiamente i mass media, sono quelli concentrici rinvenuti in Inghilterra. Ma ci sono state altre manifestazioni del genere: per esempio in Brasile, in Italia (a Cesano Maderno) e nel 1981 in Francia, a Trans en Provence.

«Quest'ultimo caso è il più interessante di tutti, perché è stato riconosciuto ufficialmente dal gover-no francese ed è stato preceduto, sotto gli occhi di un testimone attendibile,

dalle pazzesche acrobazie di un disco volante. «L'analisi delle tracce trovate sul terreno di Trans en Provence corrisponde in tutto e per tutto al rapporto dei due chimi-ci di Avellino. Fra l'altro entrambe mettono in risal-to che il magnesio conte-nuto nelle zolle esaminate annovera, nel suo nucleo, una quantità di neutroni decisamente superiore a quella del magnesio terre-

A tirare le somme è Ro-berto Pinotti. «Per la prima volta», dice, «abbiamo a che fare con elementi concreti, usciti dal labora-torio. Finora, per noi ufo-logi, il dramma era che dovevamo basarci solo sui testimoni oculari e si sa che se tre testimoni assistono contemporaneamente un incidente, lo descrivono ciascuno a suo modo. Ma adesso abbiamo il computer e il computer non soffre di allucinazioni.

«Negli ultimi mesi in Europa le scorribande degli Ufo si sono intensificate. Soltanto nel Belgio, in febbraio, gli avvistamenti sono stati trecento. Il 21 aprile i romani li hanno visti volteggiare sui sette colli e nella Russia della perestrojka, a quanto pare, gli alieni sono di casa... Già nell'autunno scorso avevano visitato l'Unione sovietica a più riprese, lasciando anche delle notevoli impronte sul terreno. Ma in seguito, per il chiasso suscitato nel mondo da quelle apparizioni, tutto era stato ridimensionato.

«Ora gli Ufo hanno fatto ritorno negli stessi luoghi, ma questa volta sono stati localizzati non da ragazzi-

ni e casalinghe, come nel 1989, ma da una fonte autorevole: i radar e i piloti del potente sistema di difesa antiaereo che circonda Mosca. Cosa posso aggiun-gere? Fino a vent'anni fa ci chiedevamo: gli Ufo esistono o no? Oggi sappiamo che esistono, abbiamo le prove, ma è solo un salto di qualità perché le domande sono altrettanto ardue: da dove vengono? cosa vogliono?

«Per offrire una risposta ragionevole, abbiamo a nostra disposizione solo un variopinto ventaglio di ipotesi, che nessuno ci im-pedisce di fare. Nient'al-tro, purtroppo, ma dobbia-mo accontentarci, almeno per il momento...»

UN PESARESE SOSTIENE DI AVER PARLATO CON EXTRATERRESTRE

"CARLINO/PESARO", 4 maggio 1990

Anita Pensotti

'elevisioni nazionali, giornali, esperti: ma lui si «nasconde» e scrive un memoriale

mi ha detto, sempre a voce bassa, e questo mi ha subito tranquillizzato. Ma continuavo a non capire che cose stesse succedendo. Poi ha cominciato a parlare di altri popoli che esistono oltre a loro, senza dirmi il nome pe-

Mister Ufo. oltre che dormire poco o niente. è un po' preoccupato. Soprattutto ha il timore di venir individuato e preso per pazzo. «Non

è semplice dire al collega di lavoro che conosci da trent'anni o all'amico, ho parlato con un marziano». Non è agevole nemmeno but-

tare acqua sul fuoco. La curiosità che si è scatenata dopo la rivelazione che un pesare-

rò, della certezza che torneranno sulla terra. del loro luogo di provenienza, del volere di un «Supremen» che giudica negativamente la nostra estanza. Circa un quarto d'ora, ma non ho mai visto l'orologio, di parole pronunciate in perretto italiano. Poi è risalito in queciate in perretto italiano. sto scivolo ed e ripartito, pianissimo, in diagonale, proprio per non colpire gli alberi in direzione sud. Questo disco volante aveva un diametro di 5 metri circa, quindi non era

maggio affermano di aver visto una palla o disco luminoso passare sopra la riva. Si ve-deva distintamente la presenza di qualcuno all'interno». Che dire? Stiamo a vedere. In-tanto M.U. queste le iniziali del 50enne pesa-rese interlocutore degli ospiti arrivati da che gli è accaduto quella notte. "Per farlo ho Scrontes», si è messo a scrivere tutto quello Stesse parole di quattro testimoni, scono-sciuti tra loro, di Torrette di Ancona. Il primo grande". se di 30 anni si è trovato a tu per tu con un extraterrestre, tanto da averci scambiato quattro chiacchiere, è enorme. Giornali specializzati, televisioni nazionali, esperti e curiosi, vogliono sapere di più. Una valanga di telefonate alla nostra redazione. Per ora però niente nomi, come chiede Mister Ufo. Solo frammenti di quei momenti, vissuli nella notte a cavallo tra il 30 aprile e il primo maggio: «E' difficile persino per me crederci. Anzi, mi dico che non è possibile. Ma invece è tutto

vero: quella specie di elicottero senza pale che è sceso fino a toccare terra nell'aia della

sere, apparentemente come un uomo, vesti-

strada sopra le Selve, qui a Pesaro, quell'es-

to con una tuta trasparente, che è sbucato da quel scivolo, le parole che mi ha detto, la quel scivolo, le parole che mi ha detto, la sensazione netta che insieme a lui, c'erano lo deve a un particolare: «Non aver paura

Li ha descritti una bimba di nove anni

# Alieni a tre gambe «visti» in Georgia

«Dovevano essere robot, guidati da due ragazze con gli occhi azzurri»

MOSCA – Gli «extraterrestri» esistono, e lunedi sono scesi in un villaggio dell'Abkhazia (Repubblica autonoma della Georgia sovietica, nel Caucaso). E' quanto ha sostenuto ieri il giornale «Rabochaya Tribuna».

Tre «alieni», racconta il giornale, sono scesi nel villaggio abkhazo di Tsarche, e qui sono entrati nella casa di un certo Guliko Bakaradze. La piccola Sofiko Pirtskhelashvili, di nove anni, che si trovava nell'abitazione, ha poi descrit-

of nove anni, che si trovava nell'abitazione, ha poi descritto gli «extraterrestri».

La bambina ha detto di essere riuscita in qualche modo
a stabilire un contatto «telepatico» con quegli strani esseri
dalle lunghe braccia e con tre o quattro gambe che, ha aggiunto Sofiko, dovevanoessere dei robot. Questi «robot»,
ha raccontato ancora la piccola, erano guidati da due belle
ragazze dagli occhi azzurri che si trovavano in un disco vo-

L'«ufo», a forma di disco volante, dicono sempre i testimoni citati da «Rabochaya Tribuna», era largo dieci-dodici metri, e si trovava a un'altezza di circa venticinque metri.

Domenica notte era apparso un misterioso oggetto vo-lante nel cielo di Murmansk (Russia del nord), dapprima giudicato un «Ufo» e poi riconosciuto probabilmente come un enorme pallone lanciato per scopi scientifici

bisogno di tre giorni di tranquillità». Insomun vero memoriale.

L'«ondata» sulla Spagna del Sud

# Centinaia di Ufo usciti dal mare?

Questa volta gli oggetti volanti sconosciuti sono stati rilevati dai radar militari

Madrid, I gennaio

Le centinaia di oggetti volanti non identificati che sono stati avvistati nelle ultime settimane sulla Spagna meridionale, la Tunisia e il Marocco, sono usciti dal mare: questo il parere di un noto ufologo spagnolo, José Benitez.

Benitez ha raccolto tutte le testimonianze disponibili, arrivando alla conclusione che arrivando alla conclusione che i dischi volanti, per la maggior parte di colore arancione intenso, sono usciti dal mare a meno di venti miglia dalla costa di Casablanca: secondo la mare di costa di Casablanca: secondo de la costa di Casablanca: secondo la costa di Casablanca: secondo de la costa di casablanca: secondo di casablanca: secondo de la costa di casablanca: secondo di Benitez, si tratta «di una delle più imponenti formazioni di Ufo che siano state avvistate».

Come sempre in questi casi, gli scettici hanno scrollato la testa ripetendo la loro critica di principio, che cioè anche quando si tratta di testimoquando si tratta di testimo-nianze in buona fede non è detto che si debba per forza pensare agli extraterrestri per spiegare un fenomeno di illusione ottica dovuto all'in-versione termica o ad altre cause tutte curiose ma non sonramaturali: questa volto soprannaturali: questa volta. tuttavia, è più difficile accon-tentarsi di queste osservazioni, dato che i radar militari dell'aviazione spagnola hanno registrato chiaramente la formazione,

José Benitez (giornalista e autore di alcuni libri sugli oggetti volanti non identifica-ti) ha raccolto personalmente la testimonianza di una donna che vive nella campagna alla periferia di Cadice. Secondo la donna, uno dei misteriosi dischi volanti si è addirittura fermato in un campo vicino alla casa e «ne sono scesi tre esseri umanoidi di altissima statura».

Come è d'obbligo, specie nei Come e a' obbligo, specie nei casi di questi «incontri del terzo lipo» anche Benitez afferma che potrebbe trattarsi di un fenomeno di autosuggestione: sta di fatto, però che nel luogo esatto dove la donna afferma esser avvenuto l'atterraggio dell'astronave, un tratto di terreno di forma quasi perfettamente rotonda si preperfettamente rotonda si presenta calcinato come per effetto di una vampata di eccezionale calore. 

# E'ATTERRATIO NEL VENETO

A Mestre una coppia ha visto uno strano essere in tuta d'argento farsi risucchiare da un cono di luce azzurra in un disco che è sparito in cielo. Altri inquietanti avvistamenti

"LA NOTTE" - 8-8-1385

di Francesco Piccolo

MESTRE (Venezia). Un «incontro ravvicinato del terzo tipo» (cioè l'avvistamento a breve distanza di un extraterrestre) è stato fatto domenica sera da un professionista di Mestre, che però soltanto ieri si è deciso a denunciare l'episodio. Protagonista dell'incredibile avvenimento è il dott. Alberto Lucchese, 42 anni, abitante a Dolo, in provincia di Venezia, fisico industriale di una nota impresa. Alberto Lucchese stava percorrendo in

auto (con lui c'era la moglie Elisabetta, 39 anni) la strada tra Oderzo e Ponte di Piave quando ad un tratto i fari hanno inquadrato una strana creatura dalle fattezze vagamente umane non più alta di 1 metro e 20. Il misterioso essere indossava una tuta argentata e un casco lucido scuro. Si muoveva con una singolare andatura saltellante ed ha attra-

versato la strada proprio mentre sopraggiungeva l'auto del dott. Lucchese. Il quale, logicamente sbalordito da quella visione. ha fermato la macchina ed è sceso con la moglie per vedere che cosa stava succedendo. Intanto la «creatura», attraversata la strada, si è diretta verso un fossato su cui era sospeso ad un'altezza di



MESTRE (Venezia). Nel cielo e sulle strade del Veneto si sono succeduti numerosi avvistamenti di Ufo e addirittura un incontro ravvicinato del terzo tipo quando una coppia ha riferito di aver visto un extraterrestre in tuta d'argento salire su di un disco volante e sparire a tutta velocità nel cielo

circa un metro (questo ha raccontato il dott. Lucchese) un oggetto a forma di disco del diametro di circa cinque metri.

Il misterioso essere ha totalmente ignorato la presenza dei coniugi Lucchese, che dal ciglio della strada seguivano increduli la scena. Si è chinato sotto il disco ed è rimasto immobile per qualche se-

condo. Poi dalla parte inferiore dell'Ufo è scaturito un cono di luce azzurrognola che ha come risucchiato all'interno la misteriosa creatura. Subito dopo il disco si è sollevato in verticale con un forte sibilo, ha assunto la forma di una palla di fuoco e in pochi secondi è sparito.

Soltanto ieri si è saputo

di altri strani fenomeni registrati quella stessa sera (domenica 4 agosto) a Pordenone, meno di trenta chilometri in linea d'aria dal luogo dell' «inconria dal luogo dell'«incon-tro ravvicinato». Alle nel campo 21.35 sette persone (tra cui un vigile urbano) stavano cenando su una terrazza in via Duino 1. quando nel cielo è comparso un corpo luminoso, che viaggiava a forte velocità e a grande altezza per scomparire in direzione di Porcia, cioè da ovest verso est. Cinque minuti dopo, un secondo avvistamento: questa volta l'oggetto volante era molto più grande: «Un po' meno della luna piena», hanno detto le sette persone.

Alle 21,45, due agricoltori di Porcia, Emilio Pasut e Giancarlo Piva, hanno visto una palla arancione sospesa e immobile nel cielo.

Su questa serie di avvistamenti misteriosi è stato interpellato il prof. Antonio Chiumiento, vice presidente del Centro ufologico nazionale, il quale ha detto di aver avuto analoghe segnalazioni da diverse parti d'Italia. Le sta raccogliendo e catalogando per preparare un «dossier Ufo».

# Strane impronte di mais

BRESCIA. Non è stato né un fulmine né una strana reazione chimia ca a lasciare la gigantesca impronta sul campo di mais di un m agricoltore di Virle (Brescia): è questo il responso delle analisi del terreno sul quale il 2 giugno scorso erano stati scoperti solchi lunghi cinque metri e profondi venti centimetri, simili a grandi zampe di gallina.

Il prof. Antonio Chiumento, vice presidente del «centro ufologico nazionale» ha reso noto i risultati

Secondo Chiumento un'analoga percentuale è stata trovata in zone dove sono state scoperte simili tracce. Successivamente una ragazza disse di aver visto quella sera da una certa distanza un oggetto volante misterioso nella-zona.

# Cherry Corneda Vieroli 'Engrada Verre'

Los avistamientos de OVNI en la provincia de Córdoba, particularmente en la zona de las sierras, son ya moneda corriente. Como hemos venido informando, tales fenómenos parecen tener su epicentro en el cerro Uritorco.

Entre las numerosas personas que están dedicadas al estudio de estos episodios figura el profesor Juan Ramacciotti, rector de la institución San José de Calasanz, dedicada a investigaciones de ciencias psicoespaciales, propulsión solar, energía solar, biorritmología por computadoras y bioenergía.

De la gran cantidad de material que sobre diversos temas nos ha enviado este profesional rescutamos unas fotografías de Objetos Voladores No Identificados, porque presentan una notable nitidez.

De acuerdo con el testimonio de Ramacciotti, uno de los avistajes se produjo alrededor de las 18 del día 2 del corriente. Señala que actualmente los lugareños no quieren hablar del suceso, registrado en la localidad de El Manzano, a unos 10 kilómetros de Unquillo, obviamente en Córdoba. Pese al hermetismo de los habitantes del lugar —a los que deben agregárse las maestras y los chicos de una escuelita cercana—, hasta testigos que acompañaban a Ramacciotti, éstos manifiestan—según Juan Ramacciotti— haber visto "enanos verdes". Nuestro informante atribuye a estas personas una reputación que está fuera de toda duda.

Nos ha hecho saber que esos relatos coinciden en cuanto a la presencia de los extraños seres, a los que han visto en varias oportunidades. Con relación al avistaje del 2 de este mes, sostiene que los observaron durante aproximadamente 20 minutos, aunque no saben precisar si bajaron de un OVNI, pues fue verlos y emprender una fuga casi general

Las demás fotos fueron tomadas a mediados de abril pasado. Afirma Ramacciotti que presiente la llegada de los objetos tres o cuatro días antes de que sean perceptibles a 'simple vista, y que también intuye donde van a aparecer. Describe ese presentimiento como "una transformación psicofísica". Entre los testigos identifica al señor Cavagliatto, a su asistente y a los "miembros del proyecto Alfa Centauro".

"Sé que es una comunicación telepática —expresa porque, cuando me lo dicta una voz como la de la conciencia, los encuentro. No son luces. Los veo, y los testigos los ven. Este estado especial de percepción o sensopercepción me ocurrió cinco veces desde el 1" de enero hasta la fecha (su carta está datada el 7 del corriente). Las fechas no las puedo precisar porque al principio no lo tomé como un mensaje extrasensorial, de manera que este dato me es imposible de suministrar".

Más adelante hace un vaticinio: "Antes de fin de año voy a tener un contacto con pruebas y testimonios de un hecho extraterrestre. Aún no tengo fecha precisa, pero sé que ocurrirá así. El único que lo sabe, aparte de ustedes, es el gran amigo doctor José Alvarez López, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, el único al que le he permitido investigar sobre los contactos de tercer tipo que tengo. Es de destacar que Alvarez López es uno de los científicos más renombrados en estas ciencias en el mundo entero".

Como datos complementarios, Ramacciotti aporta los siguientes: "Cuando fotografié al OVNI que acompaño en foto, mi asistente se desmayó y tuvo que ser asistido por el médico por un fuerte 'shock' emocional. Mi asistente se llama Daniel Pablo Almada y es estudiante de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En cuanto al empleo de la expresión 'comunicación telepática', se debe a que en presencia del OVNI perdi el contacto con el mundo exterior y quedé, si cabe el término, en éxtasis. Fue algo muy agradable, una sensación de alegría y paz interior".

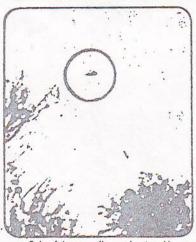



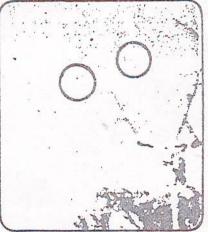

Eslas fotos, que llaman la atención por su nitidez (algo poco frecuente dadas las condiciones en que se registran estos episodios) lueron captadas en una localidad cercana a Unquille. Algunos testigos afirman haber visto "enanos verdes" en lugares cercanos a donde, según se presume, habria descendido algún aparato.

Hash

#### **NOTIZIE UFO**

TRE NUOVI INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO DAGLI U.S.A.

di Maurizio Verga

I casi denominati «Incontri ravvicinati del III tipo» (C.E. III K.) hanno quasi sempre costituito i casi più interessanti dell'intera casistica ufologica, probabilmente perché concernono l'osservazione di entità animate associate all'UFO, i cosidetti «extraterrestri» cioè.

Si contano ormai a centinaia tale tipo di osservazioni: su di essi sono stati condotti, e vengono fatti tutt'ora, accurati studi. Uno dei più importanti, anche per essere stato il primo, operato su vasta scala, è senza dubbio quello compilato dal brasiliano J.Pereira, segretario del gruppo G.G.I.O.A.N.I. di Porto Alegre e che venne pubblicato sulla rivista francese «Phenomenes Spatiaux». Attualmente uno studio internazionale sui casi di C.E. III. avvenuti in ogni parte del mondo, è condotto da Ted Bloecher e David Webb, per conto del CUFOS, il famoso centro americano presieduto da J.A.Hynek. Il gruppo che si occupa dello studio e della catalogazione di tali rapporti è l'H.S.G. (Humanoid Study Group), che col suo costante lavoro, dà appunto vita all'HUMCAT (Humanoid Reports Catalogue). Recentemente in Inghilterra è stato poi coniato il termine «Incontro ravvicinato del IV tipo» (C.E. IV), indicante particolari tipi di avvistamenti, quali ad esempio rapimenti, contatti psichici, «teleportation», ecc...

In questa sede riferirò di 3 inediti casi di CE III avvenuti nei primi tre mesi del 1977 negli Stati Uniti e che paiono piuttosto interessanti anche se verran-

no riportati un po' sinteticamente.

Il primo caso si è verificato il 27 gennaio 1977, ad alcuni chilometri da Prospect (Kentucky). Il testimone. Lel Parrish, di 19 anni, mentre procedeva in auto, avvistò un oggetto rettangolare, rosso, con una luce molto intensa: i suoi ricordi da allora divennero confusi. finché, rientrato in sé, constatò un vuoto nella memoria di ben 35 minuti di durata. Interrogato sotto ipnosi L.Parrish, fece un racconto assai interessante, uno dei più strani dopo, quello famoso dei coniugi Hill. Ecco come si svolse l'accaduto: il giovane si ritrovò. senza poter dire come, all'interno di una sala rotonda, di circa 6m di diametro e di altezza, con pareti e soffitto di color bianco. Fu esaminato da tre entità-macchine: alla sua destra v'era una «macchina» nera di circa 4m di altezza, con una piccola mezzaluna alla sommità, che sembrava un bersaglio del tiro a segno. Un'appendice o «braccio senza mani», piazzato sulla destra dell'oggetto, lo palpò all'altezza delle spalle provocandogli una sensazione, contemporanea, di caldo e freddo, e facendogli rizzare tutti i suoi peli. La macchina alla sua sinistra era più piccola di lui, 1,70m circa d'altezza e tre volte più alta che larga: sembrava un distributore automatico di Coca-Cola. Un'appendice piazzata sulla destra dell'oggetto si piazzò, con esitazione, sopra un orecchio e sui capelli del testimone, che percepì la sensazione di una specie di puntura ed ebbe un'impressione di freddo glaciale. La terza macchina, che gli era di fronte, era piccola, con testa rettangolare e piatta, piazzata a «metà altezza», a 45º rispetto al corpo. Due appendici piazzate sui due lati restarono immobili, sopra i «prolungamenti» della macchina, per tutta la durata dell'«esame». In seguito la macchina rossa, simile ad un distributore di Coca--Cola, si diresse verso la macchina al centro, che era bianca, e sembrò mettersi dietro e fondersi con essa. L'«oggetto» bianco si portò poi viso a viso con quello nero: quest'ultimo disparve bruscamente, come un «lampo di luce». Poi il testimone si ritrovò nella sua vettura, senza sapere come.

Sopra l'auto stava, immobile, l'UFO; la vettura fu deposta sulla strada e lo strano apparecchio saettò nel cielo a velocità formidabile. Fin quando fu visibile la radio non funzionò ed il motore non poté avviarsi.

Questo è uno di quei particolari e strani casi conosciuti con il nome di "abduction" cioè di rapimento (in pratica C.F. IV): tali casi sono fra i più interessanti ed assurdi dell'intera fenomenologia ufologica e per alcuni costituiscono la chiave per risolvere l'enigma. Passiamo comunque ad un altro caso. avvenuto il 10 febbraio del 1977, intorno alle 19.30, nei dintorni di Tucson (Arizona). Lois Stovall e sua nonna, assistettero ad un «quasi atterraggio» di un UFO, in un terreno a 15 m dalla finestra da cui osservarono il fenomeno. Il veicolo era a 2m circa dal suolo: era piccolo, 1.80m d'altezza e 90cm di larghezza, di forma cilindrica ed arrotondato alle sue estremità. Il lato di fronte ai testimoni era trasparente per circa un metro d'altezza e per metà circonferenza: questa parte trasparente sembrava essere munita di inferriate, quasi come una gabbia. Un oggetto a più facce, posto sul «pavimento» di questa cabina, emetteva fiotti di luce blu e rossa, che «danzavano» e «giravano», nella luce bianca, intensa e dominante, emanata uniformemente dalla stessa superficie. Una figura umana, «gonfiata» come con una grande imbottitura, somigliante allo scafandro di un cosmonauta con pieghe alle articolazioni delle membra e della testa venne perfettamente distinta nella cabina, senza piedi né mani visibili.

Una visiera quadrata o rettangolare fu notata sulla parte anteriore del casco (sul davanti), ma, dietro di essa, non fu notato nessun lineamento. L'entità non faceva alcun movimento: era alto circa un metro. Non fu udito nessun rumore; le due donne, non spaventate, ma agitate, uscirono dalla casa ed andarono

fin sotto l'oggetto, il cui fondo era liscio. Lois Stovall tentò di toccare l'apparecchio con la mano, ma senza successo: ella domandò anche se c'era qualcuno, ma nessuno rispose. Qualche secondo più tardi l'oggetto decollò, con ascensione obliqua, e dopo un percorso erratico sopra il settore, si perse tra le nuvole. Anche questo ennesimo caso di «Incontro ravvicinato del III tipo» appare interessante: particolarmente strano e rimarcabile è soprattutto quell'«oggetto a più facce, che emetteva fiotti di luce», all'interno della stessa cabina dove fu osservata la presunta entità.

Concludo l'articolo con un ultimo caso, sempre avvenuto negli Stati Uniti nel 1977, forse un po' troppo carente nei particolari.

A Macnatt, nel settore di Pineville (Missouri), il 29 marzo del '77, una coppia di automobilisti avvistò, al termine di una curva, un UFO, che stava atterrando presso la sommità di una collina tutta illuminata dal chiarore emanato dall'oggetto. Una strana figura fu notata vicino alla strada dove passavano i testimoni. Era apparentemente un essere umano, di circa 1,75m d'altezza, normalmente proporzionato, rivestito, dalla testa ai piedi di una tuta verde. Alla sommità della collina si sporse un secondo essere che portava una lampada brillante, come un arco elettrico, e grossa come un pallone da football. Si è in attesa di un'accurata inchiesta su questo caso.

I casi qui riportati, tratti dalla rivista francese «Les Extraterrestres», non sono certamente gli unici avvenuti nei primi tre mesi del '77 negli USA, ma rappresentano solo una parte degli C.E. III K. verificatisi in quel periodo nella nazione nordamericana. Su queste pagine, nelle prossime puntate, saranno riportati altri casi di incontro ravvicinato del III tipo (o casi simili) accaduti all'estero negli ultimi due anni.

Verga Maurizio

# Questi Ufo sono davvero uno scherzo?

Sono passati quarant'anni dalla tamosa trasmissione radiofonica di Orson Welles che annunciava l'arrivo sulla Terra dei marziani e che aveva gettato nel panico New York.
Con minor drammaticità, ma con emozione, oggi gli italiani seguono i numerosi annunci di apparizioni degli Ufo in Liguria o in Piemonte o nelle Marche. Nei giorni scorsi, per un momento, quasi impazziva il centralino del Corriere della Sera: la gente voleva sapere se davvero gli extraterrestri erano ormai sbarcati sulla Terra e che cosa si doveva fare per difendersi. Perché le varie notizie ufologiche hanno ricevuto una sorta di autentificazione ufficiale nel momento in cui una pattuglia di agenti della polizia stradale ha fotoagenti della polizia stradale ha fotografato uno strano oggetto volante e poi ha consegnato le foto al comando superiore. Per via gerarchica. Come si sa; gli agenti della Polstrada passano per gente seria, che sa il fatto suo, che non inventa notizie e quindi, ora, gli italiani cominciano a convincersi che gli Ufo esistono davvero e che hanno preso di mira il nostro paese. Di dui nascono mira il nostro paese. Di qui nascono le preoccupazioni: se ci troviamo di fronte un extraterrestre o una extraferrestre come ci dobbiamo com-

portare? E che cosa dobbiamo dire? Ad accrescare l'emozione, giorni fa il giornale satinco il Male ha pubblicato, per scherzo, la notizia che il consiglio di sicurezza dell'Onu si era nunito per affrontare la situazione dopo lo sbarco di una nave siderale nel Messico. La notizia si concludeva cosi: «Il segretario Waldeim ha dichiarato: "Si apre l'era della pace galattica". Silenzio della Tass, Stretto riserbo del Vaticano». Per ora è uno scherzo, ma dománi?

Domenica del Corriere 28-12-78

# I primi dischi volanti avvistati in Italia «atterrarono» vicino a Milano nel 1931

# ANTONIO DI GAETANO

L'ufologia mondiale non è nata negli Stati Uniti nel 47, ma in Italia, nel 1931. È i primi recuperi di "dischi volanti" atterrati sono stati fatti proprio in Lombardia, presumibilmente tra Milano e Varese. A sostenere l'ardita tesi è il Centro ufologico nazionale (Cun) sulla base di documenti del Fascio che vedono Benito Mussolini impegnato in prima persona a dare loro la caccia. L'Italia dunque sarebbe stato il primo Paese a nominare una commissione tecnico-scientifica, controllata dall'Ovra, la polizia segreta del regime.

Che si trattasse di Ufo e non di altri fenomeni lo dimostrerebbero rapporti, corrispondenze e disegni raffiguranti «dischi» e «sigari» volanti. Per tenere sotto controllo le scorribande dei misterio-si oggetti erano stati allertati, almeno in Lombardia, aeroporti, forze dell'ordine, prefetture.

Se le notizie di avvistamenti e atterraggi non fanno parte della storiografia del Ventennio, è perché la censura all'epoca era ferrea.

In una nota «personale e riservatissima» su carta intestata «Senato del Regno», si legge che viene disposto «l'immediato recupero dell'aeromobile e il fermo di tutti i testimoni». Inoltre si impedisce «la diffusione alla stampa di ogni notizia». Che Mussolini si interessasse personalmente lo si rileva da un telegramma dell'agenzia Stefani, inviato il 13 giugno 1936 da Milano: «D'ordine personale del Duce, disponesi assoluto silenzio presunto atterraggio... aeromobile sconosciuto... previste max pene per trasgressori fino a deferimento a tribunale sicurezza dello Stato».

Sempre su carta intestata «Senato del Regno» del 22 agosto viene descritto «un disco metallico, netto, lucente, largo dicono i testi 10 o 12 metri» che, procedendo senza emettere suoni, sorvolò il lido di Venezia inutilmente inseguito da due caccia militari. Dopo un'ora passò un «lungo tubo metallico, grigio o ardesia» con finestrini rettangolari dai quali partivano fasci di luce bianca e rossa, scortato da due oggetti «a cappello di prete», larghi, rotondi, con una cupola al centro, metallici che «facevano fumo bianco e durevole».

«Il Duce - prosegue la nota - ha espresso le sue preoccupazioni, perché dice che se si trattasse di veri aeromobili, francesi o inglesi, dovrebbe rivedere tutta la sua politica estera». Un'altra nota rivela che l'aereo levatosi all'inseguimento del misterioso oggetto aveva scattato una dozzina di foto «strettamente riservate per il Duce e pochi altri di cui non conosco i nomi».